

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

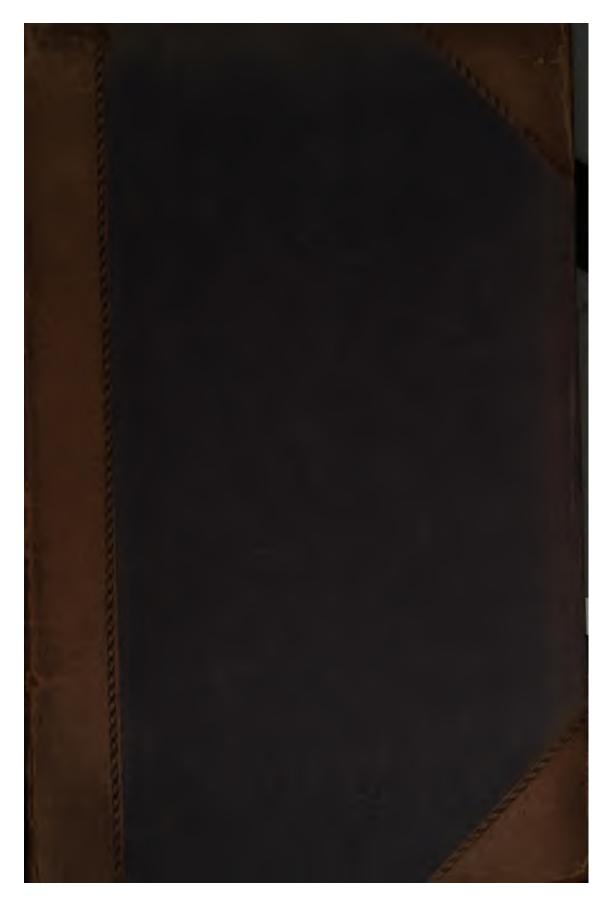



.

,



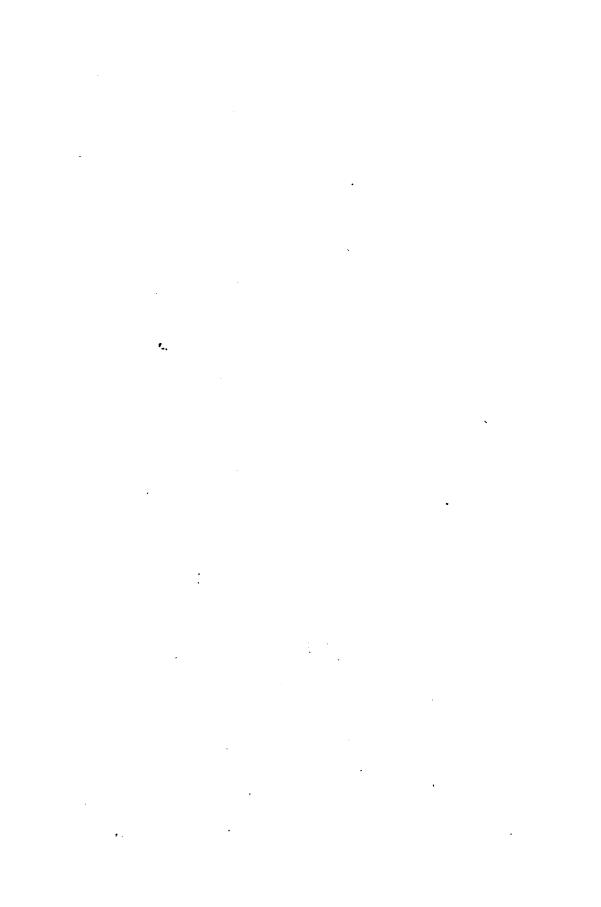





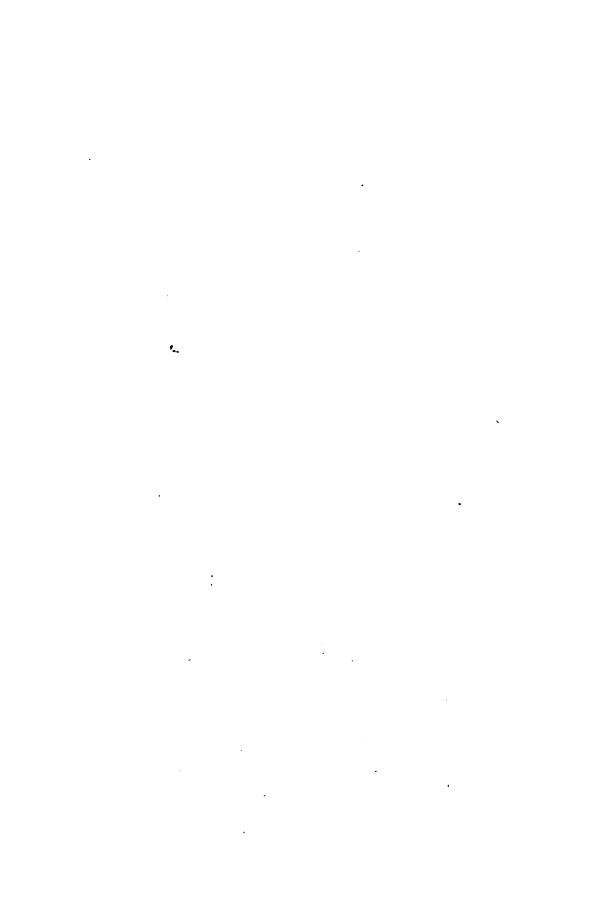

. . · • . • . .

|   | • |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | · |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| · |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

.

•

·

•

|  | - |  |
|--|---|--|

. , . • • •

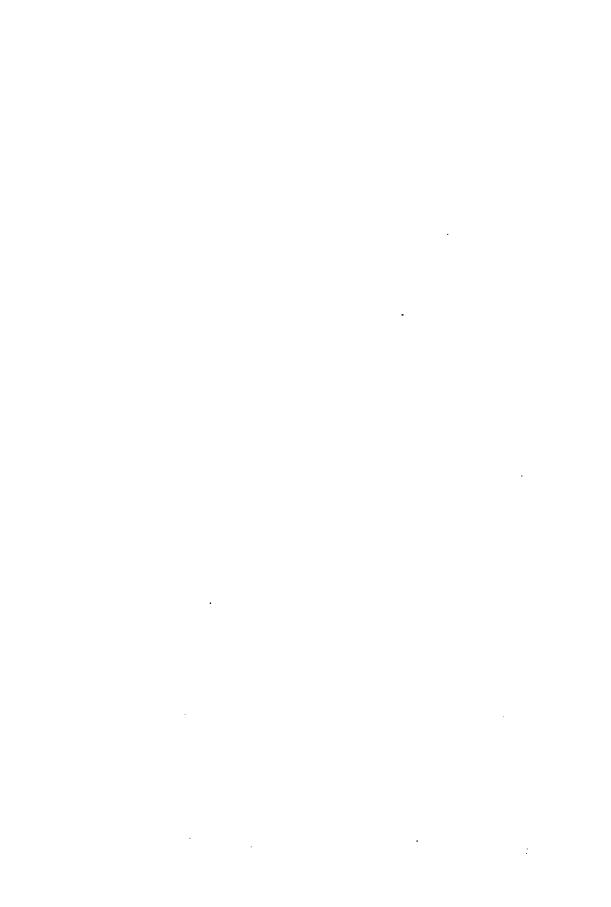

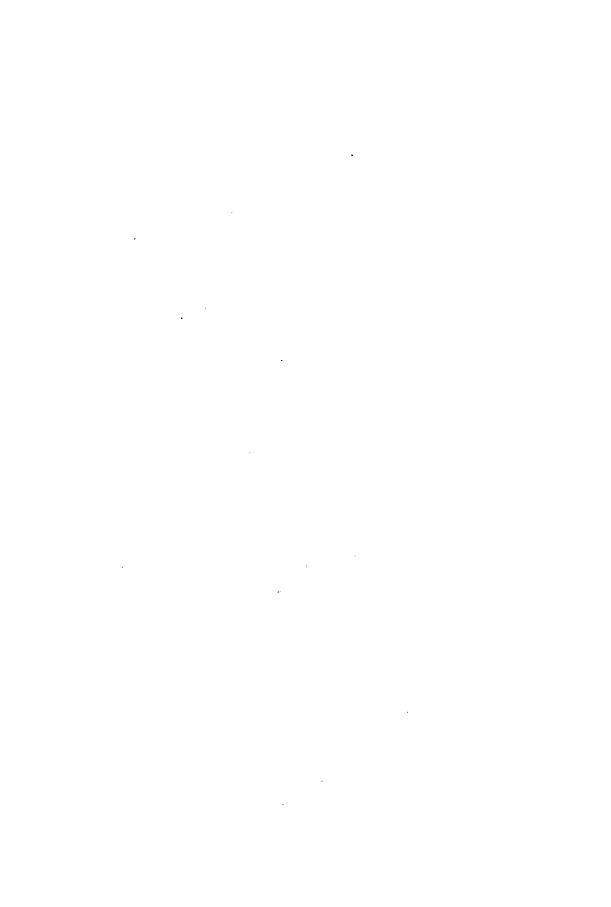

# STORIA

FISICA E POLITICA

# DELL'EGITTO

DALLE

# PRIME MEMORIE DE'SUOI ABITANTI

AL 1842

DEL

# DOTT. ODOARDO CUSIERI

. . . . sia oramai la storia una filosofia, cioè la scienza della natura, e delle diverse modificazioni dell'uomo; e la filosofia una storia, cioè la considerazione delle anzidette vario fasi dell'umanità.

(MARIO PAGANO, Sag. Pol.)

Vol. III.

FIRENZE
COI TIPI DELLE MURATE

1859-61

221. a. 181.

THE REPORT OF THE



V # \*

# AVVERTIMENTO DELL'AUTORE

Come fu annunziato nel Monitore toscano (1859 n. 295) con questo III volume ha fine l'opera. Non è ch'io pretenda avere svolto quanto merita a sapersi dell' Egitto, chè bene assai v'è da dire; ma ho veduto nella esecuzione tipografica che torna meglio delle materie di cui ho trattato formare un'opera da sè, alla quale potrebbe meglio darsi il titolo di Studii fondamentali, ossia Prolegomeni da servire alla storia dell' Egitto.

Perchè tanto per le lunghe è andata la pubblicazione di questi tre soli, nè grossi volumi? avvi ragione di esclamare lo so. Qualche cosa sulle cause del ritardo ho detto nel proemio al II volume, ma sul complesso de' tanti motivi molto avrei da dire a mia giustificazione. Che forse la fortuna mi è venuta incontro per darmi una mano? Ma basta, pur uno de' motivi di ritardo dirò. Ed è che rimesso in campo il progetto del taglio dell' Istmo di Suez (vedi Nota addizionale in fine, pag. 417, del precedente volume II), ho voluto attendere nel desiderio d'imprimere in queste mie pagine memoria del fatto. Oggi finalmente può dirsi che all'opera s'è dato mano: più che gigantesca impresa, intorno alla quale dal 1855 in poi nei giornali si sono pubblicati innumerevoli annunzi da farne una voluminosa, ma anfibologica, collezione.

. .

•

*e*-

. 4

.

**\** 

# ELENCO DEI SIGG. ASSOCIATI

L' Autore, e proprietario dell'opera presente, in segno di gratitudine si fa un dovere di notare coloro i quali non si sono, come associati, ricusati di ricevere lo stampato della medesima sino alla fine.

#### IN FIRENCE.

Alberi Cav. Eugenio.

Antinori Comm. Vincenzo, Dir. del R. Museo Fisico.

Azzolino Marchese Pompeo, e per esso i suoi eredi.

Basevi Dottore.

Bernardi Bernardo, Abate.

Bettazzi Dott. Emilio (in cambio per Gaz. med.)

Biagi, Impiegato nel Comm. di S. M. Nuova.

Bianciardi Pietro, e per successione Avv. Filippo.

Biblioteca Palatina di Firenze.

Casamorata Avv. Luigi Ferdinando.

Chiostri Giovanni.

Cipriani Cav. Prof. Pietro.

Fiaschi Lodovico.

Geddes, Capitano inglese.

Giannini Avv. Vincenzo Cav. Presidente del Consiglio di Stato.

Giglioni Adamo.

Giglioni Avv. Gio. Battista Segretario.

Giusti Avv. Idelfonso.

Isolani Casimiro, Regio Procuratore.

Marchi Canonico.

Mariotti Angelo, Incisore.

Martini Cav. Vincenzo, Direttore delle Dogane.

Nasi Avv. Ferdinando, Cancelliere alla Corte di Cassazione.

Nebbiai Cesare.

Odett Andrea, Direttore della R. Lotteria.

Pancrazi Conte Tito.

Parigi Dottore Enrico.

Ricci Federico.

Soldi Segretario e presso suo figlio . . . .

Tantini Vincenzo.

Torrigiani March. Pietro, e per esso suo figlio Carlo

#### IN PROVINCIA.

Begliuomini, Chirurgo a Spicciano. Goracci, Priore a Foiano. Guidi Avv. Francesco di Spicciano, Gonfaloniere. Lelli, Canonico a Foiano. Manetti Niccola, a Certaldo. Pampaloni, Priore a Spicciano.

#### FUORT DI TOSCANA.

Artibali Annibale. Gar Tommaso, di Trente, letterato. Giovannides, di Corfù, dottore. Trigona Romualdo, Principe di S. Elia, di Palermo, Sena

Fra gli Associati morti sono ricordevoli: Minucci Mo civescovo. — Aldobrandini March. Leopoldo. — Canonico I Branchi Prof. Tommaso. — Masetti March. Marco. — Padr — Conte Giovannelli, Potestà di Trento. — Pieraccini, Ing — Morelli, Priore di Linari; i quali tutti non sarebbonsi di ricevere il compimento dell'opera, se fossero vissuti.

Fra i librai prima della pubblicazione notevole per 1! plari, Luigi Molini; ed esso defunto regge egregiamente i figlio Giacomo il lustro dell' antica casa libraria Molini.

## SULLA

# COSTITUZIONE FISICA DELL'EGITTO

SPECIALMENTE DEL NILO

SULLA GEOGRAFIA STORICA DELL'AFFRICA IN GENERE

# INVESTIGAZIONI

DEL DOTTORE

ODOARDO CUSIERI

Vol. III,

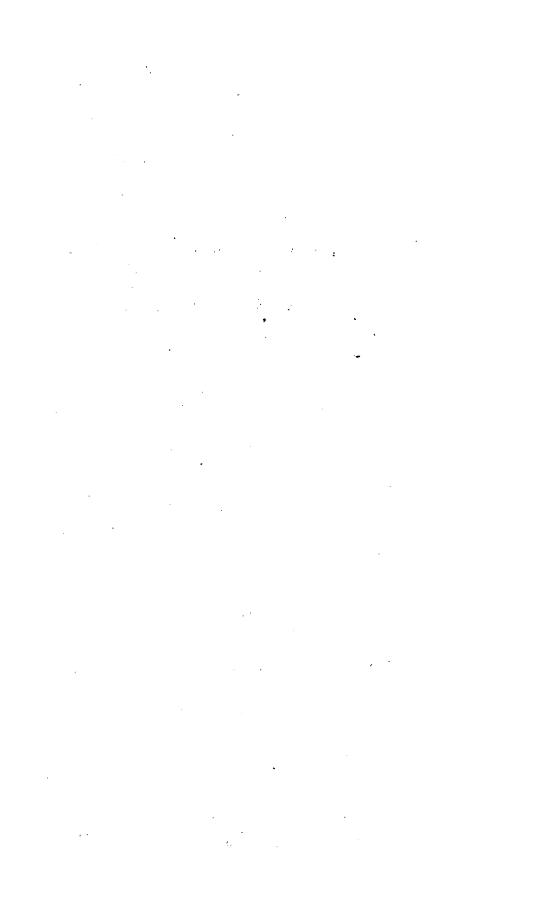

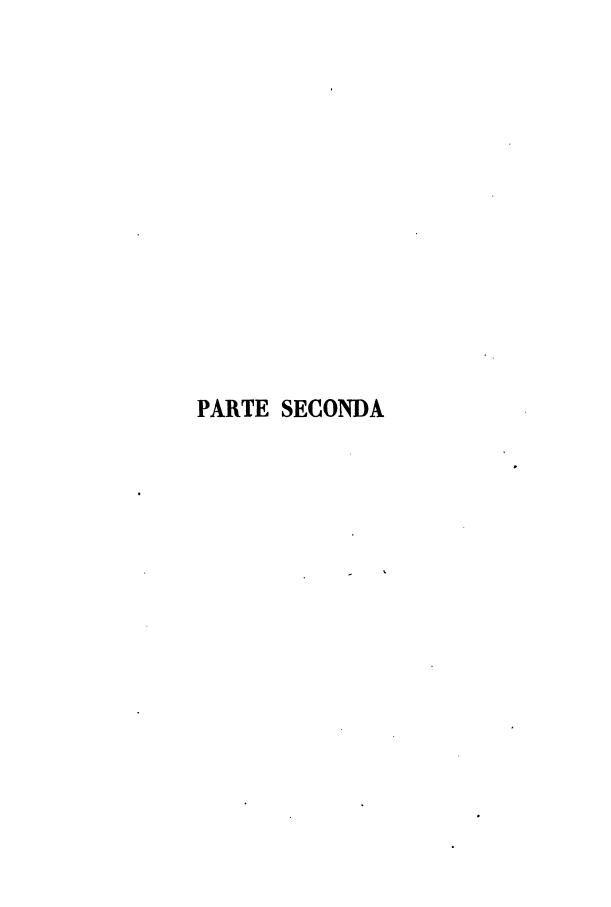

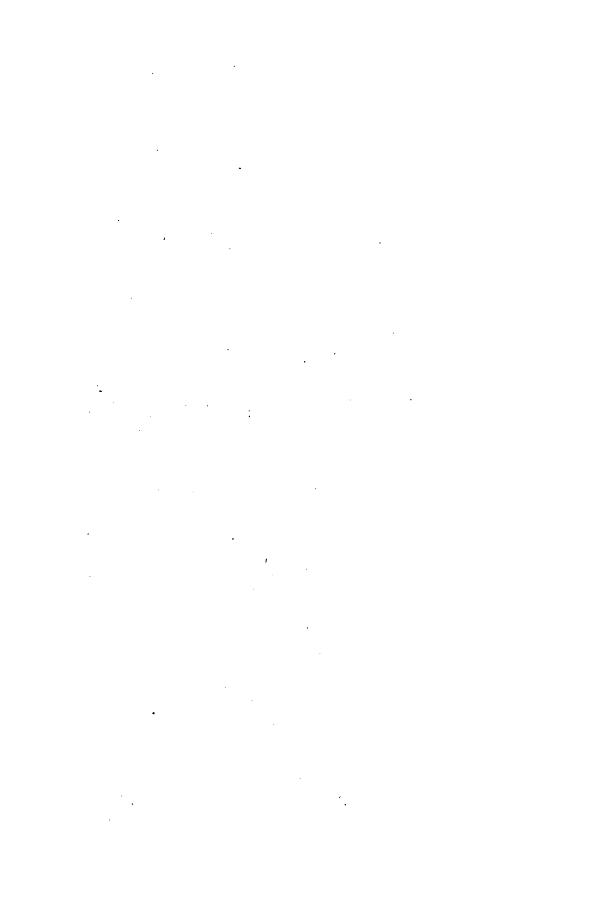

# LIBRO TERZO

# NATURA DEL SUOLO E CLIMA DELL'EGITTO: PREMESSE UNIVERSALI E RELATIVE CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE.

Dalla lite crudel, che Terra e Mare
Ed Aria e Fuoco si movean furenti;
Inorridita rifuggia Natura.

(MONTI. Poligenesi politica.)

-Cielo e Terra insieme lega un nodo misterioso. — Tale sublime concetto nascosto ne' vecchi miti de' Titani, fatto rivivere dal celebre Humboldt (Cosmos. Par. I, p. 23 d. 1847), mi ha indotto a riunire in un medesimo libro i due argomenti, del suolo e clima dell' Egitto (1), sebbene questa sintesi meglio si addica alle astratte contemplazioni; laddove nello studio materiale delle cose richiedendosi l'analisi, anche l'altro concepimento di tutta considerazione rimonta alla remota antichità, attribuendosi a Thot, ossia Ermete di cui se ne fece un re di Egitto contemporaneo a Mosè: vogliam dire alla scuola ermetica di avere proclamato lo studio della natura diviso in tre regni; sistema quindi praticato sino a' nostri giorni; avvegnachè α i naturali-

<sup>(1)</sup> Ciel et Terre; così piacque al vivente autore Jean Reynaud intitolare una sua « opera che levò tanto rumore non è gran tempo », dice la Staffetta, e rip. il Mon. Tos. N.º 293 d. 1857.

sti, non eccettuato Cuvier, dice Isidoro Geoffroy Saint-Hilai re, non si siano punto occupati di investigare la origine di questa tripla distinzione » (Institut. N. 226 e 227. f. dell'ott. e nov. 1854). Ma per ingegnosa che la si sia, è elle esatta questa tripla divisione? Avvi chi chiosa dicendo a Geoffroy-S-H. riverrà un giorno sulla divisione quaterna ria », così concepita. « Il minerale è, la pianta è e vive l'animale è, vive e sente; l'uomo è, vive, sente e compren de. . . . . . » ( Cosmos. Gio. abd. T. V. f. del 19 nov. 1854) Ed in vero a l'uomo per sè solo costituisce un regno parte, il regno umano », ha detto l'illustre Serres. Frat tanto l'arcidiacono Andrea Tripaldi di Napoli, senza far la enunciata distinzione del regno umano, pretende ch l'atmosferologia abbia a costituire un quarto regno. Ma s v' ha ragione di aumentare numero allontanandosi dall scuola di Ermete, anche l'acqua, a parer mio, dovrebb costituire uno de' regni della natura. Nonpertanto i modern regolatori della scienza hanno trovato migliore il comprende re in due soli regni, organico l'uno, inorganico l'altro quell'insieme in contemplazione del quale i Romani idearono un Dio Tellumone, una Dea Tellure.

Pur troppo lo spettacolo della natura si manifesta grandissimo nel regno organico, ma investigando il di lei ma gistero si trova più sorprendente l'accordo, conciossiache i regno organico esiste, in quanto che l'altro regno, quello che parrebbe stare nell'inerzia, gli somministra i materiali de sua esistenza; sicche l'organico dall'inorganico emerge et in esso ritorna. Però, benche la sana disciplina porti a do vere studiare separatamente l'uno dall'altro, la loro unione sempre si presenta agli occhi dello studioso osservatore. Che più! Sortite dalla sfera delle scienze naturali, quando pur si venga alla storia dell'umanità si sente il bisogno prima c

tutto frugare nella rude materia. « Le divisioni sull'antichissima storia, dice benissimo in una nota al P. di Canino (pag. 9.) il celebre Romagnosi, debbonsi trarre dalla geologia, dai monumenti e dalle tradizioni ». - Siccome « le catastrofi « arrecano i massimi cangiamenti, e risolvono le società nei « loro primi principii, così l'ordine morale segue di necessità « le dominanti irrevocabili leggi dell' ordine fisico » (Mario Pagano, Sag. pol. S. I. cap. VI.). Più esplicitamente dirò con Gasc. « La storia del Globo racchiude gli archivi della cronologia »; e già Cuvier aveva sentenziato che « la geologia è la chiave della storia umana »; ed infatti con i suoi studii l'esimio naturalista ha fatto della geologia il primo anello della storia. E se così vuolsi generalmente parlando, ognuno si persuaderà dell'importanza che rapporto all'Egitto assume la indicata scienza, la quale versa sulle rivoluzioni del Globo (1).

æ

(1) Il regno minerale, o inorganico, per ciò che compete puramente allo stadio della crosta del Globo, si trova oggi diviso in tre parti: Mimalogia, geognosia, geologia; quest'ultima avendo per iscopo fondamentale le indagini sulle rivoluzioni, cataclismi, del nostro pianeta, ha olirepassato ogni limite con ridondante corredo di denominazioni, molte delle quali ad onoranza che bisogna digrumare a pronunziarle, stentare <sup>a trascriverle</sup>; sicchè oggimai la geologia non è più una limitata parte, na una scienza per sè stessa senza confini; pregna di molte ipotesi dedolle da poche realità : scienza adunque per un ristretto numero di per-<sup>50</sup>ne, solo per coloro i quali esclusivamente a tale studio si dedicano. E siccome le cose ardue per natura, rese più ardue dagli uomini sono di <sup>sprone</sup> ordinariamente a chi ama comparire sapiente, così la misteriosa <sup>crosta</sup>, su cui posiamo vacillanti, è divenuta palestra di fisici-naturalisti. Note, memorie, opere voluminose vengono su questo argomento di geologia alla luce, dove è cultura, tutti i giorni. Tre grossi e compatti volumi ha impiegato A. D'Archiac per l'Histoire des progrès de la géologie, che comprende il breve periodo di soli sedici anni, dal 1834 al 1850.

## SEZIONE I.

GENESI E ATTUALE COMPOSIZIONE DEL SUOLO
DELL'EGITTO.

l'ampia terra agitata orribilmente (L. V p. 1
. . . da qual region
. . . intendi (L. VI p. 190)
( Tito Lucrezio Caro. Trad. del Marchett

#### CAPITOLO 1.

Considerazioni sulle rivoluzioni del Globo in applicazione all' Egitto.

l. A Palissy si deve la più luminosa spiegazione che est vanti la geologia, avendo esso, vasajo, resa ragione de perchè si trovano conchiglie nella cima de' monti: fatto cui gli antichi non sapendo che dire, lo dissero ludibria a turæ. Noto è poi il motteggio con cui l'aristarco francese (V. taire) tiravasi fuori da questa questione delle conchigi fossili. Eppure sino da Pindaro era ferma l'idea, che la Tera andò soggetta a tremendi cataclismi, avvegnachè a ta sconvolgimenti in ogn'età variamente se ne sia attribui cagione, facendone alcuna volta impasto con ipotesi di comogonia. Platone, nel Timeo, mettendo in dialogo un de'si pienti sacerdoti d'Egitto, dopo aver detto « che le gram catastrofi sconvolgono l'ordine sociale si fattamente, che memorie degli estinti si perdono del tutto, e quelli che vengono dappoi ritornano ad essere fanciulli », dice (pase

menzionato da Newton nella sua cronologia) « che gli Egizii celebravano una festa in commemorazione di un fuoco celute il quale aveva arsa la Terra ». Coerentemente a ciò abbiamo la favola della caduta di Fetonte, la di cui esegesi porta alla presunta idéa dell'avvicinamento di alcun astro al motro pianeta. Forse non per altra supposizione, come nota Plinio (Sto. nat. L. II.) anticamente gli Egizii applicarono il nome di Fetonte alle comete. Di quanto la sia, e con qual fondamento accarezzata anco a' di nostri I' antica testè accennata supposizione, io non dirò; nè farò menzione di quel signore Whiston il quale pretese precisare a 30,000 miglia l'avvicinamento di una cometa, da cui vuole sia derivato il distacco della Sicilia dal continente; conciossiachè ben elire riluttanti e svariate ipotesi in ogni tempo sono state a spigazione delle rivoluzioni, ed inclusive dell'origine del 6600, messe in campo. Giova frattanto il citare « Arago, il quie riguarda come incontestabile che i cataclismi descritti di geologi non sono per nulla dovuti a siffatto accidente », di cometa cioè che abbia urtato la Terra. (Foissac. Mètéotolegie ec. ec. T. II P. V p. 337. Paris 1854.)

Brecchi, nel trattato sulle conchiglie fossili subalbine (Milmo 1814); Cuvier, nel suo discorso sulle rivoluzioni del Globo (1826) chiamate a rassegna non poche di tali ipotesi templesse, di cosmogonia e geologia insieme; « si può, dice il « primo, francamente asserire, che la scienza geologica non « vanta che una sola ed unica verità dimostrata; questa verità è, che fuvvi un tempo in cui il mare tutta allagava « la superficie della terra, e giungeva a tanta altezza da « soverchiare le cime delle montagne. Come e quando si è « ritirato ? (fassi a domandare l' insigne Brocchi) dove si « trasferì quella massa enorme di acqua ? Come si formaro- « no le montagne medesime ? Qual' è la origine delle valli

« che le intersecano? Ecco una fonte inesausta d'ipotesi e di controversie; ed ecco il soggetto di trenta e più ipo« tesi ideate fin' ora (cioè sino al 1814) per soddisfare a
« questi quesiti » — « Noi, dice Cuvier, siamo nella più
« assoluta ignoranza delle cause che hanno potuto fare va« riare i strati: noi non conosciamo neppure gli agenti che
« hanno potuto tenerne alcuni in soluzione; e di molti si
« disputa ancora se debbono la loro origine, all'acqua o al
« fuoco. Alla perfine: si può conoscere che non si è di ac« cordo se non in questo sol punto, che il mare ha cangiato
« sito; e questo stesso non si sa se non che per mezzo dei
« fossili « (op. cit. §. 76.)

Queste solenni dichiarazioni de' due luminari della scienza avrebbero dovuto invero servire di freno nell' investigare gli arcani della natura. Ma se non vi fosse modo di intendere la origine delle montagne, la spiegazione del vasajo Palissy verrebbe meno; e la geologia o non costituirebbe, o sarebbe troppo magra scienza. Perciò a risolvere tal quesito hanno dato opera uomini valentissimi. A Buch vorrebbesi attribuire la teoria che porta ad ammettere: essersi le montagne formate per sollevamento di suolo; ma precursore veramente di questa teoria, o meglio ipotesi, fu Niccolò Stenone; in prova di che, il prof. Pilla (morto in campo a Curtatone, 1848) ne ha nel 1842 riprodotto per i tipi della Galilejana in Firenze la dissertazione intitolata: — De solido intra solidum naturaliter contento. — E già de Humboldt sino dal 1826 aveva richiamato in vita la enunciata dissertazione del valent' uomo, il quale, danese di origine, prescelto aveva nel XVII secolo a sua seconda patria Firenze. Arroge Anton Lorenzo Moro: questi pure nella sua opera — Dei crostacei e degli altri marini corpi che si trovano nei monti — (Venezia 1740) aveva emessa la opinione del sollevamento

delle montagne. Ed il Santi (Giorgio, prof. di Storia naturale all'università di Pisa ) aveva esso pure poco prima di Buch, esposta la teoria in discorso. Con tuttoció non intendiamo menomare il merito eminente del naturalista alemanno (1). Frattanto la teoria della formazione delle montagne per gonfiamento ha ricevuto il maggiore sviluppo sino dal 1829 dal sommo naturalista vivente Elia de Beaumont, il quale non cessa propugnarla; in ciò preceduto sino da circa il 1826 dal nestore celebratissimo Alesandro de Humboldt. Con questi due campioni in tanto grido è, venuta la teoria dei sollevamenti, che a tuttoggi la è accettata dal massimo numero de' geologi; sicchè l'industre Gorini di Lodi ha presentato all'università di Oxford di tali esperimenti tendenti ad imitare la natura in ciò che si suppone del sollevamento delle montagne. Esso Sig. Gorini aveva già nel 1851 pubblicato un volume sul subietto — dell'origine delle montagne e dei vulcani -; e tale e tanto è il credito di questa teoria, che, dietro la recente classificazione del sig. Orbingny intorno alle montagne plutoniche, e non plutotoniche, la società olandese di Harlem promette di premiare chi meglio scriverà sul tema da essa proposto in questi termini — Determinare le successive epoche di apparizione delle montagne, tenendo per quida la teoria di Elia de Beaumont, ec.

<sup>(1)</sup> Humboldt annunziava la morte di Buch con la commovente lettera riportata nell' Institut. N.o. d. 6. Aprile 1853. « Era dunque riserbato a me vecchio di 83 anni di annunziarvi la più trista delle notizie . . . »; dice in essa l'eminente scienziato, e termina ricordando i meriti di Buch, col quale lo stesso Humboldt fu per 63 anni in stretta amicizia. Questo venerando, di cui l'accademie scientifiche di Germania il 14 Settembre di q. a. 1857 hanno celebrato il compimento del suo 88.º anno, « pieno di vita seguita a fare i suoi periodici viaggi, e si occupa con tutta la freschezza della mente dell'alte questioni della scienza. »

Ferma l'idea del sollevamento, taluno ha fatto ricorso a potenza estrinseca del fedelissimo servo e suddito satelli all'attrazione della luna. Benissimo pensata, giacchè i nostro pianeta non manifestasi forza intrinseca capera spingere dal centro alla periferia le masse minerali che costituiscono le gibhosità prominenti; contrario essendo leggi di gravità un tale andamento di cose nello stato, qui do pure vogliasi ammettere, di fusione del Globo (1),

II. Alla per fine, come all'ipotesi dei sollevamenti si per la osservazione? se « da quattro a cinquemil'anni si trata « sulla Terra le medesime montagne, i medesimi alti « ni, i medesimi mari, i medesimi fiumi » (Foiseac, i metteorologie ec. T. II p. 508). Essendo la natura invari nelle sue leggi, e perchè non produce costantemente i levamenti in predicato? Essi sono sempre quelli stessi furono da tempo immemorabile; e realmente non abbit memoria la quale ci autorizzi a citare esempio di si fatti nomeni. Egli è vero che, Diodoro, Strabone, Plinio, Tati ec. fanno menzione di monti di nuova formazione, ma pi lano ad un tempo di inabissamenti, di fenomeni in some che nulla banno che fare con la teoria in discorso.

La penisola scandinava, le coste cioè del mar Baltica, sollevano rapidamente dal lato orientale, disse, sono deganni, Keilh'au (Bul. geol. T. VII an. 1837); ha conferma Nilson (Bib. uni. di Ginevra 1851, t. XVI); e di recente Helmersen all'accademia delle scienze di Pietroburgo (Astitut 1857 pag. 169) ragionando su di ciò, riferisce che

<sup>(1) «</sup> Col sistema plutonico, dice Barruel, si spiega l'origine delle monti gne per sollevamento, in quanto che le sostanze minerali in fusione sarebbero aperta una strada facile attraverso la massa molle » Qui parer mio sta l'assurdo.

Kosakessitsch aveva raccolto molti fatti relativi al solleyamento della costa di Svezia e Finlandia al disopra del livello marittimo: fatti da Hallstrom discussi nell'acta societatis scientiarum Fennicæ; rilevando altresì lo stesso Hallstrom la differenza di cinque località: « Ad Abo dal 1750 al 1841, piedi 175 (di Svezia) ec. ec. » Cosa argomentare da queste asserzioni? Siccome il medesimo signor G, Helmrsen crede che, perfezionandosi ogni di più gl'istrumenti di geodesia, o basteranno cinquata anni per avere osservazioni importantissime » (B. uni. di Ginevra f. dell'agosto 1857, bul. sci. t. XXXV. p. 299), io penso che torni meglio lasciar sospeso il giudizio intorno all'enunciato fenomeno delle coste scandinave, passato che sia l'indicato periodo di cinquanta anni. Egli è peraltro innegabile che la crosta del Globo in alcuni luoghi non resta ferma: cosa resa evidente dai cambiamenti succesivi del Tempio di Serapide (vicino a Napoli); essendosi osservato sino dal 1807 il pavimento di quell'antico Tempio ora sopra, ora sotto il livello del mare; fenomeno ragionevolmente spiegato da Carlo Lyell, segnalando esso quali cause probabili de' sollevamenti ed abbassamenti alternativi del suolo la influenza del calorico sulle roccie solide, ec. (B. uni. di Ginevra f. del giugno 1856). Siffatti fenomeni ben si comprende che nulla hanno di rapporto con la genesi delle montagne. Si dice che il loro sorgimento fu opera anteriore a'tempi storici. Benissimo: immaginare altra ipotesi che possa servire di base a quella che si vuole sostenere! Dunque dovrà ritenersi ciò che pensò colui il quale tenne scettro nelle scienze naturali (Cuvier), assegnando al nostro pianeta due grandi età, la prima remotissima di cataclismi; la seconda di quiescenza? Come sasso che ruzzola dal monte, al piano resta, la Terra dopo aver subito più trasformazioni, finalmente da quattro in cinquemila anni sarebbesi si bene assestata da non più sconvolgersi? « Poveri a omiciattoli nati jeri osiamo direi padroni della Terra, noi a che non dovremmo camminare che tremando su questo a Globo sempre pronto ad ingojarci. . . . . » (Bertrand. Sulle rivoluzioni del Globo, let. VIII.) A voi o superbi sia di remora l'esempio del tracontante e lascivio principe di Scilla; imperciocche l'avvenimento delle Calabrie addimostra esservi permanente cagione di sovvertimento nel nostro Globo (1).

L'idea delle due enunciate opposte condizioni della Terra la è conseguente di altra idea preconcetta sull'origine della Terra stessa. Benchè tema di geologia, non sia discaro sentire il sommo istorico de' tempi nostri, il quale a modo di preambolo al racconto della catastrofe del 1783, prima ripete la « celebre sentenza di quel sommo filosofo francese, dico « Cartesio, cioè che la terra altro non sia che un sole (?) « estinto; il che verrebbe a dire (è il Botta che parla) che « questo globo ha avuto la sua concozione. » Quindi per rendere ragione di quella catastrofe di Calabria, paragonato il — gran cerchio del mondo — al corpo umano, esso, am-

<sup>(1)</sup> Beudant, nel suo corso di mineralogia, geologia, sc. (Paris 1841), dicendo, a p. 16, che il disastro delle Calabrie del 1783 fù descritto da nomini i più distinti di quel tempo, cita Vivenzio, medico del re di Napoli, Grimaldi, Hamilton, Dolomieu, e cita la commissione dell'accademia di Napoli; come pure il Botta cita (L. 49) ripetutamente i dotti accademici di Napoli. O perche non fare distinta menzione dello sventurato e dottissimo medico Sarcone? Meglio il prof. Vulpes di Napoli nella prolusione alle sue lezioni di clinica (1841) si esprime. «Il re Ferdinando si benignò. dic'egli, di nominare Sarcone segretario perpetuo dell'allo- ra da lui istituita Reale Accademia delle scienze. Nella breve durata di « quella nobilissima carica avvennero nel 1783 gli spaventevoli terremoti di « Calabria. L'accademia determinò di tesserne la storia, ed il secretario « di lei fu colà spedito con altri colleghi per dare effetto a questo peno- « sissimo lavoro, che poi fecesi di pubblica ragione in Napoli ».

mette, che il Globo abbia subito la sua concozione « certa-« mente in molte sue parti, anzi quasi in tutte, ma in alcune « la concozione non è (dice il Botta) ancora perfetta.....»

Ma da qual principio positivo di fisica ragione emergono siffatte idee e concepimenti? lo credo frattanto doversi prendere il panno per altro verso. Prima di tutto vada dalla geologia eliminata la cosmogonia. Questa ha suo pascolo nella metafisica sintetica, mentre scienza analitica deve essere la geologia. Da ciò che ci presentano e mari e strati del Globo sarà lecito dedurre cosa fu; ma queste deduzioni voglionsi limitate, chè volendo tutto sapere, la mente nella vastità dell' assoluto, dell' infinito, più presto si ottenebra e smarrisce; con allorquando l'uomo crede aggiustare ali al pensiero suo, traballa confuso con gli animali striscianti il suolo. . . . . È incontrastabile che il mare ha tenuto più volte il posto degli attuali continenti, imperciocchè ciò attestano stratificazioni soprapposte le une alle altre di conchiglie marittime; e che per cataclismi sia avvenuto, ciò hanno provato gli agglomeramenti di fossili di varie specie di animali. È ben vero che di gran lume a Cuvier (morto nel 1832) furono le osse fossili; ma da deduzione a deduzione ei andò tant' oltre che, sostenendo vi siano state più creazioni parziali e successive, trovò in ciò opposizione nell'altro celebre naturalista Blainville (morto nel 1850), il quale una sola completa e simultanea creazione ammette: questione solennissima, di cui io ho fatto parola piuttosto ad esempio di quanto sia difficile svelare gli arcani del nostro Globo (1).

<sup>(1)</sup> Nel J. des savants, fas. d. 1851. pag. 115, si discorre dell'accennata questione, alla quale si collega pure il lavoro dell'inglese R. Impey Murchison, pubblicato nel 1854 sotto il titolo di — Storia delle roccie le più antiche contenenti de'resti organici, ec. — di che V. analisi nella B. uni. di Ginevra. Sup. al tom. XXIX. pag. 205. giugno 1855.

III. Si faccia un foro che giunga al centro della Terra, diceva Maupertuis: idea allora dileggiata (V. Voltaire), di poi vagheggiata dal Dottore Bertrand. Se ciò fosse possibile, sarebbe in vero gran cosa il conoscere che diavolo mai vi sia giù nel tartarico abisso (1). Nella nostra ignoranza, quando pure non si voglia tener conto della opinione e di Keplero e di Pallatides e di altri distinti pensatori, i quali credono la Terra stessa dotata di vita, tuttavia due agenti, sensibile l'uno, visibile l'altro, terremoti e vulcani, appalesano esservi latente motilità (2).

Come cardine fondamentale della scienza geologica io proclamo adunque la motilità terrestre. È un fatto, che isole in mezzo ai mari, gibbosità alla superficie de' continenti si formano per impellente azione vulcanica; con tutto ciò some

<sup>(1)</sup> Fra le varie supposizioni, di una bizzarrissima fa parola Humboldt, nel Cosmos, p. 122. della trad. fran. 1847.

<sup>(2)</sup> Nel fascicolo del 6 settembre 1854 (T. V. pag. 404.) del Cosmos francese, si legge « che il prof. Perry di Dijon crede potere concludere « che i terremoti possono essere il resultato dell'attrazione della luna eserα citata sulla massa fluida occupante la parte centrale del nostro Globo; » e che « la commissione dell'accedemia di Parigi, ad hoc eletta, si è moa strata si favorevole a quest'opinione, che a sua domanda l'Istituto ha a deliberato di mettere a disposizione del nominato prof. Perry de' fon-« di onde esso possa continuare le sue ricerche. » Ammessa per un momento questa nuova opinione, in luogo di motilità avrebbesi piuttosto un moto passivo, ma ciò ben s'intende solo riguardo ai terremoti. In quanto ai vulcani, intorno a che di recente hanno scritto e Humboldi e Girardin e Gorini e Bylandt, dietro il medico Bertrand, il quale opina, emergere tutti da un centro comune, giova osservare, che se vi sono stati di coloro i quali quasi in ogni angolo della Terra ne hanno presunta la esistenza, Arago ed altri hanno di assai ristretto il numero de' vulcani estinti. Comunque e qualunque opinione adottare si voglia, credo dalla resultanza dei vulcani non si possa non dedurne la motilità da me messa in predicato.

ben lungi dall'opinione del Sig. Cotta (lettera a Leonard. nella B. u. di Ginevra 1851. Sup. al t. 18 p. 340), il quale crede e essere tutte le vere montagne resultato di un'azione vulcanica ». Vedi il vesuvio, vulcano chi sa da quanti mai secoli, mantenersi a livello più presto de' colli, per nulla emulando le alpine montagne. Debbesi aver mente bensì ai materiali che i vulcani eruttano, ma per il vuoto interno che ne resulta, anzichè per la loro esterna sovrapposizione al suolo. In osservanza de' vulcani, è lecito lo ammettere tale, ma non definibile, intestina agitazione della materia con imponentissimo svolgimento di calorico; e dedurne che, appunto per l'eruzioni, sotto la crosta, nell'interno del Globo, debbonsi progressivamente formare estesissime escavazioni. Da un medesimo focolare dipendono e vulcani e terremoti? Ecco il problema! Quando pure dubbi in ciò, coerentemente alla fisica legge può ritenersi che per l'anzidetta azione del calorico, la materia di contimo si trasformi di solida in liquida, ed una qualunque siasi parte anche in gazosa; che quest'ultima parte acquistando forza espansiva, per il suo progressivo aumento la resistenza degli strati minerali venendo meno, di tratto in tratto dal suo sprigionamento ne resulti la scossa, e conseculive resultanze di interno scassinamento. E non è solo per azione del fuoco che si producono le interne escavazioni. Le acque fondamentali pure richiamano la nostra attenzione in proposito.

IV. Fu avventataggine in Aristotele (Meteo. L. 1. C. 13) lo aver detto, che l'acqua del mare va insensibilmente diminuendo? Io non vò dire che tale opinione la torni in campo oggidì, citando il prof. (A Montpellier) Marcel de Serres, il quale là ove tratta « dell'antico mondo comparato al

mondo nuovo » dice a che in altri tempi antichissimi le acque abbiano accupato tanta maggiore estensione della superficie del Globo che oggi non è » (Institut. N.º 1055 e 1057 del 22 mar. e del 5 aprile 1854.)

Ed in vero, dappoichè uomini preclari, Mulins, Kofmann, Lister, Lavr ec. dubitarono non essere l'acqua corpo semplice, un elemento; e da Lavoisier con Meusnier messo in chiaro (1784) che essa costa di aria infiammabile e di aria respirabile (1) come asseverare nella massima, che l'acqua nelle sue incessanti trasformazioni non subisca decomposizione; o accrescimento, o diminuzione nella sua totalità? Teofrasto diceva, che dall'acqua provengono i metalli; e Talete nell'acqua riponeva quel principio attivo e materiale a cui egli con Anaximandro ed altri filosofi suoi seguaci attribuivano la virtù, associandosi alla materia inerte, di formare i differenti corpi (ossia i composti) e di produrre tutti i loro movimenti e tutti i fenomeni della natura. ( Condorcet ..... p. 388.) Diciamo che questi erano sogni, ma non dimentichiamo che li erano di que'tali uomini passati alla posterità pel loro vasto sapere. Sogni da' quali può argomentarsi, avere in sostanza que' filosofi concepito, che nelle mol-

(1) Idrogeno e ossigeno, 15 del primo, 85 del secondo su 100 di peso; ma in volume due d'idrogeno con uno di ossigeno costituisce l'acqua. A meglio precisarne le proporzioni, Berzelius assegna 11,096 d'idrogeno, 88,904 di ossigeno. Delle più luminose in vero si è la scoperta della composizione dell'acqua; e ciò richiamando alla memoria Lavoisier, non vi sarà francese, io credo, il quale non si rattristi pensando che il di lui preziosissimo sangue spietatamente versato è macchia d'indelebile ignominia per la nazione a cui appartenne. Oh resti si resti l'alto concetto in che è tenuto Lavoisier! ma sarà sempre un dovere (che non potrei qui agevolmente sodisfare io) per la storia della scienza associare al di lui nome, altri che, o il precederono, Priestley (e Gavabise?), o gli suggerirono, Cavendish, Monge, od in qualsiasi maniera contribuirono alla scoperta in discorso.

tiplici trasformazioni, ossia combinazioni e dissoluzioni de' corpi, l'acqua entrandovi nel maggior numero sia essa stessa magistero in tali combinazioni innumerevoli che di continuo la materia subisce. Oggi si sa di più; ma se l'uomo è giunto a risolvere l'acqua in due corpi distinti come negare che la natura possa essere da tanto? Laonde, ritenendo che nel laboratorio misterioso della natura, l'acqua ora si decomponga, ora idrogeno e ossigeno si combinino per riformarla, il ritenere poi ad un tempo che in tanto tramutamento nell'orbe sempre si conservi nella medesima quantità l'acqua stessa, è idea la quale sorte dall'ordine delle cose concepibili. Al contrario, sarebbe egli fra i possibili che, appunto per l'alternativa anzidetta, a grandi periodi la Terra vada soggetta a vicissitudini nettuniche e plutoniche? Restando a secco, consecutivamente la potenza del fuoco tenendo in fusione la materia, dal liquidume caldescente di tutte cose l'acqua si riformi e con essa si ricostiwisca il regno organico precedentemente distrutto? Senza indagare tant'oltre fermiamoci a considerare che, se per un modo l'acqua subendo decomposizione scema, avvi ragione di credere che la si riformi incessantemente; senza peraltro potere decidere, se l'una cosa sta in misura coll'altra. <sup>Vedi</sup>amo se l'opera sotterranea della natura influisce nella riproduzione dell' acqua.

Boussiol mi apre la via, od almeno mi sa supporre ch'ei sia nelle mie vedute, con le sue osservazioni, comunicate all'accademia delle scienze in Parigi (8 ott. 1851 C-R, s. 15. p. 524), sul calore terrestre e sulla parte ch'esso ha nella formazione delle sorgenti e dei siumi ec. È mancan sorse oltre al calorico altri efficienti, per es. l'elettrico? mancano gli elementi, idrogeno e ossigeno, nelle viscere della Terra alla sormazione dell'acqua? Dire dell'ossigeno non

Cusieri, Vol. III.

fa mestieri; dell'idrogeno basti notare, che dai così detti vulcani (Salzes) di aria, vulcani di fango, (esistenti nel Modenese, in Sicilia, in Crimea ec.) si sprigiona spontaneamente il gas idrogeno carbonato. Che in vulcani artificiali, cioè in soffioni d'idrogeno carbonato si sono veduti in China convertirsi de' pozzi, là forati alla profondità di 3,000 piedi; ed è noto che in quelle regioni da tempo immemorabile si praticano di tali pozzi forati, ordinariamente a 1,800 piedi di profondità per la esplorazione dell'acqua salata e de'bitumi. (G. il Comm. num. del 16. set. 1846). L'idrogeno che si estrae dal carbon fossile per le pubbliche e private illuminazioni la è pure potentissima prova della incalcolabile quantità di tale elemento nell'interno del Globo. Quale ragione adunque vi può essere per non ammettervi la formazione dell'acqua? Ragione non vi è, ma timore che ciò essendo, lo edificare su questo suolo si corra ad ogni istante rischio di sprofondare nell'abisso. Frattanto a tutt'oggi si ritiene generalmente e fermamente, che le sorgenti resultano dalle acque piovane, della quale opinione ho fatto parola nel Libro II S. XLIV; ma ritornando ora su di alcuni appunti presi dal libro del Ch. Ratti, ove tratta dei Bagni d'Acqui, rilevo che l'enunciata teoria non è teoria di tutti, e che vi sono anco al presente fisici i quali sostengono, le acque fondamentali, le sorgenti, derivare dall' interno della Terra. Sicchè io mi affermo più che mai nella mia credenza, cioè, che, e la gran massa costituente i mari, e l'acqua interna non siano di consecutiva formazione ma fondamentali, primitive al pari della parte solida del Globo. Vallesio (cit. da Cocconcelli) assimilando alla circolazione del sangue la circolazione dell'acqua sottosuolo, espresse un'idea non diciamo esattissima, peraltro apprezzabile riguardo al principio che ha voluto indicare; ed io

abbracciando questo pensiero, dico meglio appropiata tale similitudine riguardo al concetto di formazione: conforme all'odierna fisiologia, che contenuto e continente, ossia litatio e vasi si formano contemporaneamente.

Le acque fondamentali, primitive, emergendo soprasuolo, le acque di nuova formazione riparano alla diminuziole di quelle. Questa è la mia opinione, però nell' incertezle se la riparazione eguaglia la emersione, nè oserei dire
le quali proporzioni alla costituzione delle sorgenti concorle se la riparazione in la costituzione delle sorgenti concorle se la riparazione in la costituzione delle sorgenti concorle se la riparazione in la costituzione delle sorgenti dall' atmosfera. Ma quando pure le acque di nuova
fermazione non stassero nella massa scaturiente dalle sorgenti che nella minor parte, devono ciò non ostante effettuarsi estesissime escavazioni in conseguenza della sottranione di materiali, idrogeno e ossigeno, inservienti alla formazione dell' acqua subentrante a quella che dall' interno
di continuo scaturisce soprasuolo.

Ma avvi di più. L'acqua stessa delle sorgenti, qualunque sia la sua provenienza, seco trascina disciolta significantissima quantità di materie minerali e non minerali. S. H. Hotto Vogel, nelle sue ricerche sui terremoti più recenti dell'Europa centrale, offre ad esempio le numerose sorgenti di Louëche, delle quali una sola..., che fornisce 29 libbre di cqua per minuto secondo, non meno di 8,000,000 libbre i solfato di calce (gypse) porta seco annualmente, ciò ne costituisce una massa di circa 60000 piedi cubi..... » (1). cchè la corrosione dell'acque quando per altro non fosse,

<sup>(1)</sup> Bib. u. di Ginevra T. 33. p. 116. fas. d. set. 1856. V. a raccolta *Petermann*. Del resto calcoli su questo genere vanno meno di tant' altri getti a errore, come quelli di *Taylor* il quale ha preteso di calcolare quantità di materie solide che le acque fluviali seco portano annualnate nel seno de' mari.

nell'interno del Globo deve cagionare nel corso de'secoli seni cavernosi di spaventevoli dimensioni.

V. A che adunque andare fantasticando per spiegare i preteriti cataclismi in cerca di cause, o fuori dell'ordine naturale, o di tali che si avvicinano all'impossibile? E come poter dire che la Terra oggimai riposa su cardini da non più crollare? Agenti nell'ordine fisico di progressiva trasformazione nel nostro pianeta si hanno manifestamente, siccome ho mostrato, ne' terremoti, vulcani, sorgenti con traslazione di materiali che le acque tengono in soluzione. Dalla considerazione di siffatti agenti ne' resulta, a parer mio, quale corallario. Che per essi sottosuolo progressivamente si dispone, si atteggia la Terra alle catastrofi, per le quali i mari si tramutano in continenti, e viceversa. Ben disse il poeta filosofò latino indagatore della natura delle cose.

Trema il suol per di fuori entro commosso Da gran ruine allorchè il tempo edace Smisurate spelonche in terra cava.

(Tito L. Caro. Trad. del Marchetti L. VI pag. 190)

Provato che sotto di noi si formano incommensurabili, estesissime escavazioni, ammesso per fisica illazione che a grandi periodi esse devono cedere al sovrastante peso, possiamo dire di aver trovato, essere una la causa diretta e de' cataclismi e ad un tempo delle prominenze ed ineguaglianze della superficie del Globo. La osservazione altresì e le memorie istoriche corroborano la induzione dell' esposta massima. La osservazione dico inquantochè [gli strati delle montagne in varie regioni si presentano sì fattamente inclinati ed in rapporto le montagne stesse fra loro (Vedi la valle di Aosta, ove è strada per il G. S. Bernardo) da ap-

palesare all'occhio di mente non prevenuta, che la loro giacitura si è mutata dall'alto in basso, anziché dal basso in alto come pretendono i sostenitori della formazione delle montagne per sollevamento. . . . . . . Vadano essi al sasso dell' Alvernia (in Toscana), spettacolo della natura de' più sorprendenti, e vi troveranno una prova convincentissima delle catastrofi per inabissamento. Riguardo alle memorie istoriche dirò che, parlando Tacito (L. II C. 47) del terremoto che nell' Asia minore dodici illustri città subissò, così il traduttore Valeriani si esprime. La Terra squarciossi.... Divallate montagne altissime, sorte a montagne le valli, fiamme scoppiate fra le ruine ec. Diodoro, Strabone, altri pure parlano di siffatti lacrimevoli avvenimenti. È ben vero che questi sono esempi di casi parziali e circoscritti, ma e chi vorrà negare che de' grandissimi, estesissimi sprofondamenti non siano avvenuti in conseguenza dell'azione complessa de'terremoti, vulcani e acque fondamentali, per cui i mari si siano rovesciati ne' continenti, e continenti sorti di nuovo dalle salse acque? a Queste necessarie e fatali vicende da « quando a quando non solamente hanno cangiato la faccia a della Terra, ma hanno eziandio alterato il morale stato « degli uomini », scrive Mario Pagano (Sag. poli. S. I. c. VI.)

L'Atlantide non è più! Da banda quel che ne disse Platone della magnificenza sociale di quella estesissima isola;
nè andiamo attorno il Globo rovistando ove si fosse; ma non
vorremmo mover dubbio sulla sua passata esistenza. Certa
la sparizione dell'Atlantide, tale avvenimento offre valido
appoggio al mio assunto. Se ciò non basta, ecco una prova
visibile nell'arcipelago tracio, ove moltitudine d'isole e
scogli sorgono dalle acque come alberi da campo inondato.
È incontrastabile che quella vasta regione marittima fù una
volta continente, e che è stata quindi invasa dal mare die-

tro inabissamento di suolo. Ed ecco come si spiega la c tradizione altrove da me notata (L. II. §. 176.), che m tre dal monte *Mokattam* dell' Egitto apparisce essersi il m ritirato, resulta ad un tempo avere il medesimo mare vaso il paese limitrofo, convertito in arcipelago.

VI. Che angolo della Terra possa esservi vergine, mune da sovvertimento non potrebbesi sostenere di fre al tempo passato senza limite; nonpertanto a comodo d scienza sociale occorendo fare qualche distinzione, trovo concio prendere per punto di dipartenza l'epoca dell'at tica crisi, per fissare due età: l'una anteriore a quell'epo di tempo indeterminato, fuori dell'ordine storico; l'a posteriore che è quella la quale dà capo alle nostre ri che. Principale quesito, o studio fondamentale sarebbe indagare se vi siano fra i continenti attuali di tali che abi no fiorito di umana popolazione avanti la crisi atlanti ma dovendo io circoscrivermi all' Egitto, dirò che due asi ti opposti esso ci presenta. « L' Egitto, secondo l'espressi di Erodoto, è un prodotto del Nilo. E sembra in eff a (ha detto il defunto cavaliere Geoffroy Saint-Hilaire) che e « non esista come contrada abitata se non da lungo ten « dopo che le ultime catastrofi del Globo gli hanno arrec a la forma attuale. L'aspetto dei luoghi (prosegue l'insig a naturalista) si accorda con la tradizione raccolta da E « doto, e la zoologia di questa contrada ne fornisce una prov ( Des. de l'Égy. V. I. His. Nat. p. 1. d. 1809.)

Non importava che il sig. Mazzoldi avesse fatto ricc a ciò che ha detto Plutarco, parlando d'Iside e Osiride, provare « che l'Egitto un tempo sia stato mare; » ciò stando evidentemente dall' osservazioni di fatto; tuttavia i farei debito all' erudito indagatore dell' origini italiane, qu

d'esso avesse riportato il passo di Plutarco con quella esattezza che la fù dal diligente autore del compendio storico dell'entico Egitto e degli imperi Assiro e Medo-Persiano (Edi. in Cremona 1828); e questi, il Cav. G. Tomassia, menzionò, posciachè oltr'a ciò, nel subbietto che ci occupa in poco dice lodevolmente abbastanza. Io poi concludo, che la più superficiale perlustrazione basta a persuadersi, essere la contrada inclusa nell' inferiore Egitto uscita dalle acque nella seconda età, ne' tempi storici, dopo l'atlantica crisi. Mase di nuova formazione appalesasi l'Egitto inferiore, all'inverso di vetustà che nulla più è forza considerare la condizone del superiore Egitto, con inclusive la Nubia, che vi confina a mezzodi; cosicchè direbbesi che quelle meridionali regioni abbiano lottando superato ripetuti cataclismi. Edecco come, tenendo in due diviso l'Egitto, si può conciliare la osservazione geologica con la storia, ossia con la remotissima antichità che i misteriosi sacerdoti d'Egitto attribuirono al di loro paese. Non di meno se ciò torna col are distinzione di luogo, sorge questione per altro lato. Imperciocchè il naturalista celebre del secolo nostro ed altri investigatori, sostengono, dietro profondi studi di paleontologia, che l'uomo sia l'ultimo venuto di tutti gli animali, e che la sua comparsa non rimonti al di là di cinque in seimila anni: non sia prima dell' ultima delle grandi catastrofi. « Onde non è mancato chi creda che ne' tempi a noi più a remoti tutta la terra fosse una selva » (Cocchi. Dis. II. Dell'uso dell'acqua fredda presso gli antichi: Firenze 1761. Pag. 82. ). — α lo sono di avviso (dice Cuvier) con De-Luc, con Dolomieu, che se qualche cosa v'ha di avverato in geologia, si è che la superficie della terra e stata vittima di una grande e subita rivoluzione, di cui la data non può risalire molto al di là di cinque a seimila anni (Dis. su le rivoluzioni del Globo, S. 385.)

Ma d'un tanto sovversivo avvenimento come avrebbero potuto scriverne gli antichi se il medesimo avesse preceduto la esistenza dell'uomo? Lo stesso Cuvier analizzando dottamente la storia crede potersi attribuire a poetiche invenzioni di Pindaro (su cui frattanto molto si appoggia Mario Pagano) le narrate cose de'cataclismi; ch'ei intende doversi ammettere solo dietro verificazioni geologiche. Io non pretendo sindacare le indagini di Cuvier, bensì richiamo ad osservanza il Sig. Mazzoldi, il quale nel tempo che vuole denotare la piena fiducia negli studii di lui, ne parla in modo da syisare la essenzialità de' suoi resultati; egli dicendo, che - Cuvier trasse dalle viscere della terra gl' incorrotti testimonii provanti che la comparsa dell'uomo in essa non può porsi più antica di sette in ottomila anni; e che però tutti quei periodi sterminati che si vantano dagl' Indiani, dagli Egizj, dai Caldei, dai Cinesi non sono più (termina dicendo esso Sig. Mazzoldi) che vanità - Al contrario, le deduzioni al gran naturalista non vennero in mente che da prove negative: dal non aver trovato nelle viscere della Terra ossa fossili umane. Ma se ossa di tal genere non furono trovate, non è per questo che non vi possano essere; anzi da dopo che fu notata da Cuvier la mancanza di siffatte testimonianze, tratto tratto, or qua, or là si sono scavate ossa umane di antichissima data, da mettere per lo meno in dubbio il negativo asserto. Valga il vero, al primo annunzio, la sentenza, sulla quale si appoggia il franco Mazzoldi, non fu tenuta per inappellabile. Basti degli oppositori che solo uno io citi, il celebre prof. all'università di Bologna, il defunto (15 Mag. 1841.) Ranzani.

VII. Sia la geologia, e specialmente per il ramo della paleontologia, lume e primo anello alla storia, ma non deve poi si prevalere da eclissare affatto le vetuste scritture..... E tornando all'Egitto, mi piace, dal tanto che è stato detto della sua remotissima antichità, richiamare alla memoria ciocché ne lasciò scritto Platone nel Timeo, di seguito al passo citato in principio di questo capitolo. « I sacerdoti di a Egitto (dic'egli che) dicevano a Solone che i Greci nul-« la sapevano di quanto era avvenuto negli antichissimi tem-« pi per essere stato il loro paese soggetto a inondazioni, e « che viceversa gli Egizii serbavano memoria delle cose ana tichissime, perchè da tali inondazioni erano andati immu-« ni. » Correntemente a ciò il più volte da me citato Cailliaud ne'suoi Viaggi fa presso a poco le stesse mie considerazioni: che il superiore Egitto, la Nubia e paesi limitrofi non presentano alcun che denotante di essere quelle contrade andate soggette al dominio delle acque, a cataclismi. Esso, Cailliand, appoggia la sua osservazione, allegando la Scritlure la quale, secondo egli asserisce, direbbe. « Che gli anctichi Egizii scamparono da una catastrofe diluviana ritirandosi sulle montagne granitiche delle regioni superiori del fune » — « Per vago che sia questo documento (dice lo stesso Cailliaud) presenta un carattere di verità sul rapporto geologico » (Tomo III. p. 277) Il citato passo luttavia direbbe assai, ma v'è da dubitare che Cailliaud abbia preso una qualche perifrasi per testo originale della Scrittura. Ciò lascio decidere a chi conosce meglio di me il religioso volume.

Non pertanto possiamo concludere. Che l'Egitto inferiore sino alla latitudine del Fayoum, non molto al disopra di Menfi, appartiene a' continenti di nuova formazione, posteriori alla atlantica crisi. Che sono dell'altra antecedente

Cusieri. Vol. 111.

età remotissima, di tempo indeterminato, il superiore Egitto con insieme le limitrofi regioni meridionali, altra volta comprese sotto la denominazione di Etiopia. Che documenti e monumenti concordano con la induzione geologica, onde possa ritenersi che nell'età antecedente all'atlantica crisi. allorquando l'Egitto settentrionale era mare, nel superiore Egitto abbia esistito, e probabilmente in unione alla Nubia, uno stato civile de' popoli di quelle regioni; e forse che la Nubia stessa sia stata centro di più antica dominazione di quelle orientali parti dell' Affrica. Ritengo, che il nuovo continente dell'inferiore Egitto si sia formato in due tempi; prima per avvenimento subitaneo essendosi la effettivamente ritirate le acque dietro inabissamenti, sia dell'Atlantide, sia della regione che oggi costituisce l'arcipelago tracio ec. In m secondo tempo, lentamente l'acqua del Nilo abbia terminato l'opera con i suoi sedimenti terrosi. Ciò ammesso, sparisce la incoerenza in cui appare essere caduto *Erodote per* i due seguenti passi; dicendo egli, in uno che il mare negli antichi tempi internavasi fra le due catene de' monti arabici e de' Libici, formando un golfo a guisa di mar-rosso (vol. 1. pag. 206. della Coll.); e nell'altro passo dicendo, che mentre le grandi montagne dell' Egitto erano da selvaggi abitati piani e le basse terre venivano occupati dalle acque del Nilo che formava, dice lo stesso istorico, un ampio lago (lib...

VIII. Le cateratte del Nilo, com' io diceva al S. XI. de primo libro, hanno ben anche un significato geologico ris petto all' Egitto, ma non occorre che in ciò mi tratteng davvantaggio, avendo in altro proposito manifestato i mie pensamenti, ai SS. CCIII. CCIV. del medesimo primo libro.

Una parola delle *Piramidi*, avvegnache non sembi questo il luogo da parlarne, siami concesso lo accennare un mia supposizione; dappoiche sul motivo della loro edificazione molto e vagamente è stato scritto. Dico adunque che le
Piranidi di Egitto abbiano un qualche rapporto col fatto geologico, supponendo io appunto che in commemorazione dell'allontanamento delle acque marine, e dell'acquisto in
conseguenza di suolo coltivabile, siano state inalzate quelle
moli, delle quali quella almeno più settentrionale rivaleggia call'eternità.

## CAPITOLO II.

## Cumo sulla condizione geognostica e mineralogica dell'Egitto.

IX. Da dopochè le scienze naturali si sono ampliate, consecutivamente s'è impreso ad esplorare l'Egitto in modo speciale per il lato della mineralogia e geognosia. Nell'enciclopedia del sig. d'Alembert è riportato un articolo di Chabrie. il quale per quattr'anni erasi fermato in Egitto: articolo anco al presente interessante sul soggetto che ci occupa. Savaresi, regato alla spedizione del 1798, rovistando il suolo egizio copri, dice Gouin (l'Egy. au XIX Siècle p. 89.), delle traccie di vulcani nel territorio di Lesbeh (?) Io aggiungo, che degli opuscoli pubblicati da questo valentissimo napoletano rilevasi avere egli percorso parte dell' Egitto da sapiente natoralista. Qualche cosa ha detto pure il dott. Pugnet a modo d'introduzione nel suo volume sulle febbri del levante con un quadro fisico-medico dell'alto Egitto (Ediz. di. Milano. 1804.) Altri scenziati della nominata spedizione esplorarono il suolo della classica terra, come può vedersi nella nota collezione, Inlitolata, Description de l'Egypte. — Wad ha pubblicato un saggio su fossili dell' Egitto (V. Malte-Brun lib. 81. pag. 448.

ediz. del 1813). Dal Brocchi erano da attendersi rilevant cognizioni intorno alla condizione geologica, mineralogica et dell'Egitto, ma la preziosa vita dell'insigne naturalista s spense in viaggio, come ho detto in nota al S. XVIII. lib. I Cailliaud di Nantes nei suoi due viaggi, dal 1815 ec., ha perlustrato l'Egitto ben anche per ciò che spetta alla paleonto logia e ad altri rami del regno minerale. Alcuni degli Euro pei insegnanti in Egitto hanno pur essi incominciato a fru gare quel suolo da naturalisti; ed il sig. Clot delle indagin di costoro ha fatto tesoro nel suo Aperçu ec. pubblicato ne 1840. Arroge, che in periodici, e specialmente nello Spettator egiziano si sono pubblicati articoli spettanti la materia il discorso. Lefevre (morto nel 1842 o 43) impiegato dal vice-r M. Ali a scavare oro, che credevasi trovato nell'Alta-Nubia al dire del Bullettino della società geografica di Parigi (Tom 19, febbrajo 1843) « prima di viaggiare nell'interno aveva fat « to un viaggio minerologico interessantissimo (!) nell'Egitt a superiore, nella costa occidentale al mar-rosso e nel monte a Sinaf, ove fece copiosa collezione con cui, si dice, abbit a arricchito il museo di storia naturale » (di Francia?). No minerò in ultimo, per quel che ne so, il viaggiatore ingles Overweg, deducendo da una nota pubblicata nella Biblioteca u. di Ginevra (1851, sup. al vol. 18. p. 166) ove è detto che il sig. Overweg ha scoperto delle rocce paleozoiche nell'Affric al nord dell'equatore. « Fatto che getterà nuova luce sull particolarità fisiche ed organiche dell' Affrica ec. »

Sarà ch'io ignori e fatti e persone del novero di coloro che hanno esplorato da naturalisti l'Egitto; che i dovessi dedurlo da quanto è a mia cognizione, direi che per questa parte siamo ancora indietro, se non altro i confronto ai moltiplici studii di tal genere sviscerati i Europa. In ogni modo, non vorrà attribuirsi a mio difet

la ristrettezza a cui mi attengo sull'argomento in discorso; conciossiachè è nello scopo della presente opera parlare della condizione fisica dell'Egitto a modo di prolegomeni solo per quel tanto che possa essere di lume, ed in stretto rapporto con la storia politica di quell'interessante paese.

X. Di tre geognostiche distinte parti costa l'Egitto. Monti, vale del Nilo, e suolo del deserto.

Monti. Nella Nubia, nel superiore Egitto i monti che fianchegiano il Nilo, sì dall'una che dall'altra parte, rappresentano per eccellenza il vero tipo de' terreni primitivi: dello scheletto terestre. Principalmente essi resultano da rocce di granito rosso, denotate col distintivo di pietra della Tebaide. o granito di Egitto. Al granito fan seguito, discendendo il Nilo, le porfiroidi, il porfido effettivo, il basalte, gli schisti. Queste differenti rocce vi sono rappresentate in complesso dalla sienite. La pietra calcarea primitiva è pure di questi monti. Alle falde attigue al Nilo vi si trova la calcarea secondaria, altri strati di transizione, arenaria (grès) il pudingo quarzoso. Di pietra calcarea unitamente al pudingo sono quasi che onninamente formate le colline che si protendono da'monti detti orientali all'occidente del golfo arabico.

A ragione che si discende verso il Delta la scena cambia. La pietra calcarea succede sempre più predominante, ed alla perfine ogni traccia di strati primitivi sparisce. A ponente sono colline di sedimento calcareo conchigliaceo solidamente petrificato (ivi le piramidi;) e soprassuolo frantumi di pietra focaja e conchiglie fossili isolate. A levante si eleva un gruppo, il Mokattam d'identica formazione, ma più ricco di fossili marini: o a dir meglio il Mokattam, di cui altrove ho parlato, resulta da un agglomeramento di piccole conchiglie fossili, sicchè costituisce una pietra alquanto porosa poco

consistente, tuttavia attissima per opere muratorie. Non per tanto alla paleonteologia offre materia di studio quel cumol costituitosi in monte, sotto cui fu edificata dagli Arabi li nuova capitale dell' Egitto, trovandovisi più e varie speci di conchiglie fossili, e per quanto mi è parso, alcuna singulare, voglio dire una discoide, benche abbia apperenza di appartenere alla nummolite. In generale i monti settentrional dall' una e dall' altra parte del Nilo sono disseminati di vi rie specie di ammoniti, alcune di picciolissimo volume, al tre lunghe quasi due pollici; d'altre specie, lenticolari, alcune liti, ec. Ma a volerne saper di più, io di buon grado rimand i miei leggitori all' opera sull' Egitto del sig. Cailliaud neli quale l' autore accuratamente descrive e rappresenta in ta vole più varietà di conchiglie fossili dell' Egitto.

Prima di venire al piano merita fermarsi su di w poggio, le di cui particolarità, se mal non mi avviso, som sfuggite all'esame dei naturalisti che hanno esplorato l'Egitto A tre ore di cammino dal Cairo, al sud-est in riva al Nik è il luogo appellato Tura, più noto dal 1831 in poi per i collegio militare istituitovi (sotto la direzione di un colon nello spagnolo) dal vicerè. Da ivi si ascende al poggio as zidetto, ch' io non sapendo che nome si abbia dirò poggi di Tura. Stà esso in certo modo intermedio al Mokattam ed all'altro sistema di monti meridionali, formanti tuttavi l'unis ona catena de' monti arabici. Il poggio di Tura, de perimetro di circa dieci chilometri, di figura quasi ovale, men elevato dei monti da' quali profonde rupi il disgiungono presenta alcune depressioni leggermente ondeggiate da re nischio simigliante a quello del Nilo. Il nucleo, ossia il so tostrato di questo poggio è costituito da carbonato calcari compatto di lucentezza marmorea. Sopra il nucleo stà un so tile strato calcareo bianco conchiglifero semicompatto cont nente spesse e picciolissime conchiglie lenticolari ed altre specie ancora. Questo strato conchiglifero è poi coperto da frammenti di calcedonio ferruginoso cristallizzato; tali frammenti, la di cui maggiore dimensione non oltrepassa i quattro pollici, presentano angoli taglienti simili alle fratture delle pietre spezzate da ferrea mazza. Nell'insieme il poggio di Turs presenta a mio parere qualche cosa d'inconcepibile: è unodique'scogli di grand'ostacolo all'indagini dell'opere della natura. Potrà rendersi ragione del nucleo, carbonato calcareo compatto: dedursi dal sovrapposto sottile strato conchiglifero, che da quel sito si allontanò il mare in un periodo precadente alla crisi che lasciò a secco il Mokattam; darsi a credere che le acque del Nilo vi abbiano quindi depositato il calculonio ferruginoso: e che questo sia venuto a formare un increstamento, cioè lo strato esteriore; ma come si spiega poi la rottura in frammenti di quest' ultimo strato, ammesso pure che a ciò v'abbia contribuito l'acqua di cristallizzazione? . . . Brancrei che la mia fugace osservazione giungesse all'orecchio de' naturalisti che sono per visitare l'Egitto e servire al essi di avviso per esplorare con maggiore accuratezza ed intelligenza di me questo poggio di Tura (1).

XI. Quanto e come ben sapessero utilizzare i minerali regevolissimi de' loro monti gli Egizii è abbastanza noto; noto che due varietà di bellissimi marmi, il cipollino con larghe strisce ondulate in varii colori, e il lumachella, impasto di conchiglie sossili di cui una varietà va distinta appunto col nome di lumachella anticha di Egitto, vantò l'antichità

<sup>(1)</sup>Di una mia collezione, in massima parte dispersa da persona alla quale io dall' Egitto aveala in Livorno diretta onde la conservasse, mi sono restati in essere tre campioni de' strati sopraindicati del poggio di Tura, quali è mia volontà depositare nell' I. e R. museo di fisica in Firenze.

sotto i Faraoni, i Tolomei, i Romani, ma di quelle di ricchissime cave della classica terra oggimai non si sa più Eransi pure smarrite le traccie di altro minerale orname tale, benche fosse nelle carte restato il nome, Alabastica mons, del sito da dove traevasi, (R. S. CXXII. L. II.); per fortunatamente sino dal 1834 l'Italiano sig. Del Negre in venne la cava di questo bellissimo alabastro orientale, o megi di Egitto, di cui va ornato il nuovo San Paolo in Roma pi dono fatto dal vicere M.<sup>4</sup> Alì a Papa Gregorio XVI.

Nel precedente libro, a'SS. CXXII. CXXV. (per erro CXXX) e CXCII. ho tenuto discorso delle miniere di Smerali ora nell'interesse che presenta l'Egitto per il lato delle piel preziose, cade in acconcio il quadro conciso e collettivo c de' minerali in genere fino dal 1830 aveva pubblicato Rife nel suo Tableau de l'Égypte ec. « Non si trova più lo smerald dice egli, ma la esplorazione fornisce, granito bianco feldspato, marmo con vene di mica argentina, diaspro di tu le specie, topazzi, amatiste, cristallo di rocca, cornalina. In quanto a questa cornalina, di cui io non ho idea, an il Figari, genovese prof. di botanica in Egitto, ne fa menzio nello Osservatore egiziano Nº 9. d. 1846, dicendo. a Scorgesi n bacino libico, qualche piccola ghiaja di cornalina gialle rossigna.... » — Proseguendo nella enumerazione de' m nerali del suolo egizio, altri ve ne ha di pregio per lavo di abbellimento, di curiosità, e di uso domestico. Di qui st'ultima categoria si distingue la serpentina del monte Bara (R. S. III. L. II.), Basanites lapis mons di Tolomeo. Gli Egi da remotissimo tempo estraevano dalla nominata montagi due varietà di serpentino; pietra nera l'una estremamente d ra, l'altra, distinta oggi coi nomi di pietra di Baram e serpentino ollare di Egitto, di grana più grossa ed anzi tener Di entrambi fabbricavano essi utensili, e della ollare fann

sempre vasi diversi, e stoviglie. Tra i Zoomorfi, nome dato anticamente alle pietre nelle quali vedonsi rappresentate figure di animali, sono rimarchevoli i diaspri del suolo egizio. Due bellissimi saggi di tali diaspri possiede il R. Museo fisico di Firenze (N.º 494 e 495. sca. II.)

XII. Valle egizio — nilotica. Si è comunemente pensato che il fecondo suolo del bacino egizio sia tutto dovuto ai depositi del gran fiume, sicchè gli Etiopi della remota antichità motteggiavano la sapiente nazione, dicendo che il paese da essa abitato dalla prima cateratta al mare non resultava altrimenti che della loro terra etiopica; nonostante ciò, Bruce (Viag. is Abisinia ec. L. VI. cap. 16.) nega che il suolo dell' anzidetto bacino sia un prodotto del Nilo. Del medesimo avviso è oggi il germano Ehrenberg, il quale, peraltro stando raccolto nel suo gabinetto, dice il Delta non essere formato dal Nilo, ma dono della vita organica; giudizio ch' esso spaccia qual resultato di ripetute analisi comparative de' più recenti depositi limacciosi e de'strati terrosi della valle in discorso. (Acc. delle Sc. di Berlino, 25 marz. 1851.)

lo mi attengo all'antico dettato, e credo che la stratificazione sedimentaria della valle nilotica si sia formata in massima parte nell'epoche geologiche, quando il sito era occupato dalle acque, e marittime, e fluviali. Atteso nonpertanto lo stretto rapporto che v'ha fra i materiali del letto del fiume con quelli della sua valle, devesi in uno contemplare entrambe. Nell'alveo del Nilo come al di fuori tu cercheresti invano e ciottoli e ghiaje. Tutto riducesi in limo e sottilissima sabbia. Del limo, che annualmente or più or meno le acque del Nilo depositano fuori del suo letto, abbastanza ho parlato nel primo libro (cap. I. S. 18. e cap. III. S. 26.). Mio debito è ora riprendere della sabbia. (R. L. I. S. 19.)

Cusieri, Vol. III.

Essa adunque, a giudizio pure del ch. cav. prof. Mazzi al quale ne ho mostrato un saggio, è costituita da materia Silicio — micacea con piccoli cristalli di feldspato e di carbonato di calce.

XIII. In quanto alla condizione geognostica della valle nilotica è notevole, che sotto sottile strato di terra sciolta, scavando ovunque si trova roccia calcarea conchigliacea. Dicendo (Ency. mod. Ar. di Eyries) che a dei scavi fatti nel Delta a quindici metri di profondità non hanno presentato altro che terra vegetale frammista a sedimenti di sabbia quarzosa, simili a quello del Nilo », con ciò si vuole provare, che « il Delta è formato intieramente da'successivi depositi dell'inondante fiume;» ma non deve ritenersi questo tanto di metri quindici per normale indicazione; stantechè in molti siti del medesimo Delta, ed oltre, la roccia si trova a uno, a due metri sotto-suolo. E siccome la condizione della valle in discorso non è uniforme, la viene suddivisa in tre bacini: che potrebbesi dire in tre sezioni; conforme è diviso l'Egitto in superiore, medio ed inferiore. Nella sezione superiore il suolo costa principalmente di stratificazioni calcareo-argillose, di marna, di schisto micaceo, di steatite, fiancheggiate da strati di psammite, di arenaria (gres) con banchi plioceni di selenite e di sal gemma. Avvi pure parziali oformazioni basaltiche, ma niuna apparenza di conchiglie fossili. — La sezione di mezzo è costituita da terre calcareo-cretose, marne e arenarie più che altro. È poi in questa sezione, e propriamente nella depressione, ossia bacino del Fayoum che il sedimento delle ricorrenti alluvioni si trova alla profondità di sette a otto metri. Molti frantumi di conchiglie, e più che altro di nummoliti sono disseminati là oltre in un suolo deserto misto di sabbia calcarea e a breccia silicea e materia salina; sicchè tanto vi abbonda quest'ultima materia

che salatissime diventano le acque del Nilo, e da questo fiume colano nel concentrico lago, come a suo luogo ho detto. Forse più in questa parte di mezzo che in altra della medesima valle si trovano sottostrati di argilla cretacea.— Nella terza sezione, o bacino che si estende poco più al di fuori del Delta, sono notevoli strati di calce carbonata estenamente con spoglie sparpagliate di animali marini, in maggior parte madrepore, vermicoliti e conchiglie fluviatili, strati mioceni, ossia intermedii di finissima argilla sabbiosa e micacea; il fondo è di roccia conchigliacea.

XIV. Deserto. Sorprendente invero è la quantità di arborei tronchi petrificati visibili in varii siti dell'Egitto, e più
ne'snoi deserti; ma di ciò per incidenza ho nel secondo libro fatto menzione. Del resto quale spettacolo non presenta
quella fertilissima valle del Nilo cinta da monti inospitali,
fiancheggiata da pianure senza segno di vegetazione!

Là tutto è sabbia, in massima parte quarzosa, la quale molto si avvicina per i suoi caratteri fisici (credo anche chimici) alla marittima; sennonchè quella del deserto di grana un poco più sottile. Questo suolo del deserto ha dato luogo a profonda questione interessante l'agricoltura. Reputo però prezzo dell'opera il riportare ciò che ne ha detto il celeberrimo nostro Romagnosi, onde dall'astruso suo ragionamento argomentare le difficoltà che ne avvolgono il subietto.

« Il successivo consolidamento delle sabbie del deserto operato da quell'occulto magistero che è universale in tutto il Globo .... presenta una guarentigia molto consolante contro le tante temute invasioni del deserto su i paesi capaci di vegetazione, e quindi di sussistenza e di abitazione a prò della specie umana. Benchè con questa consolidazione non si possa prevedere la formazione dell'acque correnti, ciò non ostante

si può coll'andar dei secoli aspettar forse che l'atmosfera deponga, e dopo che le sabbie saranno consolidate, conser vi gli elementi d'una terra vegetale, la quale bagnata dalle piogge periodiche annuali e dalle notturne rugiade, vesta la superficie del deserto di una cotenna erbosa, propria almental pascolo a guisa delle steppe dell'Asia, lo che da una parte diminuirebbe il calore ardentissimo del deserto, e dall'altra procurerebbe pascoli alle popolazioni che renderebbonsi pit frequenti e meglio provvedute. » (Collez. dell'ope. di Romagnosi. Vol. 16. p. 59. Not. al Viaggio nel paese di Barca.

Io ho sempre opinato, che il suolo del deserto sia per na tura tale che lo si possa trasformare in terra atta alla vege tazione; ma non però così sollecitamente come taluno cor tutta sicurezza asserisce (1). Credo bene che l'acqua ne debbe essere l'efficiente indispensabile onde la vegetazione vi alli gni, ma alla possibile trasformazione del suolo credo po molto vi abbia a contribuire la vegetazione per se stessa.

XV. Vulcani, Metalli. — Non una prova certa, ma alcui indizio ha fatto supporre (V. Cailliaud, tom. I. p. 189.) chi nella provincia del Fayoum vi sia anticamente esistito un qualche vulcano; per tutt'altra parte delle Egitto frattanto ch'io sappia, niun segno v'ha di preesistenti eruzioni vul caniche, checchè il Dot. Pugnet abbia detto nel suo Quadrissico medico dell'alto Egitto (Milano 1804), « che si trova « frequentemente, ed in particolare nel terreno arenoso « avvicinandosi alle montagne, dei basalti (... trapp

<sup>(1)</sup> Leggo nel Monitore Toscano (1856 N.207) un passe del nuovo gior nale intitolato, Bullettino dell'istmo, che dice « l'esperienza aver mostrat « che basta un corso di acqua a mutare quelle terre sabbiose (dell'istmo « in fertilissimi campi » Si citano esempii, ma non mi sembrano essenzial mente giustificalivi.

a improprement nommé basalte. . . . , dice Eyries nell' Ency. a mod. 1848 a p. 504. T. 13.), delle pietre pomici, dei dia-« spri rivestiti di scoria, e molte altre produzioni vulcaniche. » Inquanto a miniere metalliche, misero ne è l'Egitto. Diodoro Siculo dice. « Ne' cenfini dell' Egitto, della vicina Arabia e « dell' Etiopia v' è un luogo abbondante di miniere di oro. » (Lib. III. cap. VI. p. 21. della Coll.), ma bene v'ha ragione di dubitare della verità di tale asserzione; conciossiachè, nè entro l'Egitto, nè tampoco nelle contrade limitrofe si hanno vestigia di miniere aurifere, ed è ben noto quanto vani riustirono i conati del solerte Vice-rè M. Alì, al quale erasi insinuata speranza, come altrove ho accennato, di trovare ricca vena del prezioso metallo nell'alta Nubia; e non migliore successo ei ebbe riguardo alle altre miniere, di rame, di ferro ec. Tuttavia una fonte di ricchezza ha l'Egitto nel regno minerale, imperciocchè il suo suolo, e della valle, e del deserto sovrabbonda di sostanze saline. Quanto ciò possa vantaggiosamente influire nella vegetazione è superfluo che io dica. Già da altri (Ency. mod. Paris 1848) trovi espressa chiaramente l'idea, « che una attività quasi incredibile riceve la vegetazione in Egitto per ragione della terra ivi salata, aggiuntovi il calore atmosferico » ec. Anche Emilio Wolff ha trattato — Dell' influenza dei sali minerali sullo svihippo dei vegetabili — Questi principii sono stati da più <sup>d'uno</sup> sviluppati, sicchè oramai appartengono alla scienza. Ma io vorrei che non andasse dimenticato Guglielmo Olivier (nato nel 1756), il quale tanto credè che i sali del suolo dell'Egitto influiscono nella vegetazione da trarne una benchè strana conseguenza sull' oftalmia colà dominante; di che a suo luogo più ampliamente esporrò. Ora più monta, nel senso che io diceva di ricchezza per l'Egitto, che venga esponendo distintamente la varietà dei sali che vi si trovano: e sono, salnitro, sal gemma, natrone.

XVI. Nitro. Ad un avvenimento fortuito si deve la significante quantità di sal nitro (nitrato di potassa) che la finanza vice-reale ritrae dal suolo egizio. - Nel 1818 un tal sig Baffi (o milanese o romano, italiano certo) imbarcavasi a Malta per l'Egitto con paccottiglia, ch'ei teneva qual segreto magistero contro la peste; e però con la veduta di fare gran cosa colà ove il crudel morbo infieriva. La nave con prospero vento giungeva ne' paraggi di Alessandria; e già le gomene allestivansi per gettar l'ancora in porto, quando il capitano, inglese, non avendo voluto ascoltare il suo secondo, genovese, che avvertivalo di esser alla spiaggia, dette in secco presso alla Torre degli Arabi. I Beduini accorsero, non per soccorrere ma per appropiarsi gli ayanzi del naufragio. Parve loro far grazia ai miseri pervenuti a terra, lasciarli vivere nudi, privi di tutto. Privo, in conseguenza di questo luttuoso avvenimento, il sig. Baffi del suo bagaglio farmaceutico, tal qual'era senza nulla, afflittissimo fu condotto cogli altri compagni di sventura in Alessandria al cospetto del vice-rè ..... Piacque a Mohammed-Ali il Bassi, il giudicò uomo d'ingegno e volle che restasse presso di sè. Ma nojandosi di una vita inerte, il sig-Baffi dettesi a cercare e trovò in più siti il suolo dell' Egitto pregno di sale. Domandò e tosto ottenne dal medesimo M.d-Alì quanto poteva occorrere all'uopo suo di ritrarre e raffinare il nitro da esso scoperto. Tanto fu, che una fabbrica di questo genere venne a possedere l'Egitto. Il sig. Bassi, a cui su accordato metà degli utili, dopo qualche anno ne cedè le sue ragioni al vice-rè, e ne ebbe largo compenso (mi si disse centomila colonnati) da vivere, come difatti visse, signorilmente in Italia. Non gran tempo trascorso il sig. Baffi tornò in Egitto, e bene accolto fu messo alla direzione di quella fabbrica, quondam di sua proprietà. A

buon titolo adunque riconoscente dovè essere il governo d'Egitto all' industre italiano; dappoichè esso dato aveva vita a sì ricco prodotto. Si calcola, dice Jomard in una sua statistica ec. (rip. nella Gaz. di Firenze, 1845. N.º 27) a millesettecento migliaia di libbre il nitro che sorte raffinato annualmente dalla fabbrica ubicata in vicinanza del Cairo. E bello è il vedere con quanta semplicità da quel fecondo suolo questo sale si raccoglie. Una fitta, superficiale irrigazione v'è praticata, l'acqua ne viene satura, ed altro non vi occorre che farla passare in adattato recipiente per effettuarne la evaporazione e raccoglierne quindi il residuo, ch'è appunto il sal nitro.

XVII. Sal gemma, sal di miniera, ossia fossile, identico al sal marino, al sale da cucina, che dall'analisi chimica resulta un idroclorato di sodio, o cloruro quando sia ridotto allo stato di secchezza, si trova nel suolo egizio abbondantemente al nord-ovest del Delta, ed inclusive ne' lagoni di natrone; a talchè Bertollet fu di avviso (1799) che dalla decomposizione di esso sal gemma venga a formarsi il Natrone. Di quest'ultimo sale ho fatto parola nel precedente libro (Cap. I) in proposito de' laghi ec.; ora sotto altro punto di vista merita che più estesamente ne parli.

XVIII. Natrone o Natro, è denominazione volgare di quella sostanza che i chimici hanno trovato costare principalmente di carbonato di soda. La origine dell'anzidetta volgare denominazione è subietto di qualche entità, appunto perchè usato largamente fa supporre che si sia applicato il nome di natrone a sali di vario genere.

Il Bassi pretende avere dimostrato, nelle sue note alle osservazioni sul sacro catino di Genova (pag. 183), che « Natro

« dicevano gli antichi indistintamente anche il nim come nitro sovente il natro. » Il Marchi (dizionario ec.) di bita che il nome primitivo sia stato quello di nitron, pe si sia detto nitrum, natrum, natrun, natro; e più inclin a credere che natro sia vocabolo derivato dall'arabo ne troum. Ho detto (L. II. S. IV e XXVIII) che da tempo imme morabile si estrae e si usa il natrone in Egitto; ed ora a giungo che neppur si sa da quando; conciossiachè quel si da dove il natrone si cava, non dovè essere stato dei pri luoghi abbandonati dal mare. Erodoto parlando (L. II.) 86), degl' ingredienti dagli Egizii usati per la imbalsamaziai dei cadaveri fa menzione del natrone. Da Plinio (per quan leggo nella storia de' viaggi di Leyden e Hugh Murray). sa, che gli Egizii coprivano di natrone i loro morti n seppellirli. Probabilmente questo metodo fu sostituito all imbalsamazione. Si sa pure ch'essi se ne servivano nell fabbricazione dei vetrami, nella qual'opera quando vola vano fare vasi più appariscenti vi mischiavano col natroni anco lo zolfo. Il natrone altresì era tenuto per ottimo me dicamento. Frattanto lo stesso Plinio al natrone di Egitta preferiva quello di Macedonia, più puro e più brillante. Ance i moderni Egizii al proprio preferiscono il natrone che dall'interno dell'Affrica portano in Egitto i negri del Senna e del Dar-Four nell'uso ch'essi ne fanno per la pipa, mischiato al tabacco. Quello dell'interno dell'Affrica tanto è duro che i paesani se ne servono di materiale per oppre muratorie. Il natrone indigeno viceversa gli Egizii impiegano per imbiancare il lino: questa pratica credo di antica data Ma un maggiore rilevante profitto ne'ha ottenuto la finanza dalla vendita all'estero. Gli abitanti di Teranè, che avevapi del natrone quasi esclusivo traffico, dicono Leyden e Mur ray, ne inviavano annualmente presso a 35 mila quintal per Francia, Inghilterra e Venezia. Da un' altra relazione del G. Andreossy rilevasi, che anno per anno sino a 600 cantàri (di 48 oche l'uno, l'ocha è libbre 2 ½ di marco) di natrone estraevasi dai laghi. Ma da circa 50 anni a questa parte la esportazione di questo prodotto dall' Egitto ha sofferto marcatissima diminuzione. Al presente poco più si estende oltre al commercio con la vicina Candia, ove il natrone di Egitto è impiegato nelle fabbriche di sapone, che quell' isola smercia largamente. Il ristagno in Egitto dipende, prima, perchè progressivamente il natrone nativo si è scoperto in più luoghi. Nell'Affrica presso le coste di Barberia, a Sukena, a Fessan: in varie contrade dell' Asia, cioè in Persia, nelle Indie ec., ed in America alla Guadalupa a Lagunilla (in Colombia), nella provincia di Marecaibo disciolto nel lago Nolia: in Europa per ultimo è stato scoperto il natrone in Ungheria. (Ho potuto accozzare le indicate provenienze da indicazioni speciali estratte da sei autori per lo meno.)

Dumas, nella sua chimica applicata alle arti (T. II del 1830.) denota la prolifica produzione di questo sale, dicendo, « Le plaghe (blais) che costeggiano il mar nero, quelle che circondano il mar Caspio, la Persia, l'Arabia, l'India, il Thibet, la China, la Siberia, i paesi di Boichismos, e sopratutto il gran deserto dell'Affrica, forniscono molto natrone. » I terreni aridi, ed inclusive i vulcanici siccome favoriscono naturalmente questa produzione salina in stato di efforescenza, così la si trova sopra la lava del Vesuvio, dell'Etna ec., ma in quest'ultima condizione in poca quantità. Ciò non è tutto.

In secondo luogo l'esito è venuto meno, perchè il natrone dell'Egitto resulta più impuro di quello degli altri paesi; ed in terzo luogo, perchè il progresso della chimica ha condotto ad un metodo facile per decomporre il muriato di soda,

Cusieri, Vol. III.

e così ad estrrarre dal sale marino il ricercato principio, cio la soda. Arroge, che oggimai si ottiene dal residuo dei vege tabili abbruciati una soda più pura che non è dal natrone (1). E qui credo opportuno dare qualche idea sugli studii fatti intorno al medesimo, benchè di ciò precedentemente (nel 115.28) abbia io detto qualche cosa.

I caratteri fisici del natrone sono: compattezza maggior degli altri sali alcalini di pristallizzazione; sapore piccant oltremodo salato, bianco per lo più, non così quello dei la goni dell'Egitto ch'è di un colore violetto, rosso-cupt cristallizzabile confusamente in prismi rettangelari obliqui (romboidali?), inalterabile all'aria, sempre in stato di effe rescenza. Il natrone passa in commercio per soda carbonate ma il rigore della scienza lo definisce altrimenti; l'analis chimica cioè (di Lungier 1823) su 100 di natrone ha dato.

| 1. Sotto carbonato ed un poco di bi-carbonato di soda. | 22 | 44 |
|--------------------------------------------------------|----|----|
| 2. Solfato di soda ,                                   | 18 | 35 |
| 3. Cloruro di sodio (sal marino)                       | 38 | 64 |
| 4. Acqua                                               | 14 | ,  |
| 5. Un residuo insolubile nell'acqua                    | 6  | _  |
| ( Dict. technologique ec. Paris 1828 ).                | 99 | 43 |

Apr 1 44 4.

<sup>(1)</sup> Al tempo de' Francesi in Egitto, Regnault aveva impreso a refinarvi il natrone..... Tale espediente è stato rimesso in opera negli ultimi anni di M.d Ali. Il sig. Gibara, suo agente favorito, avendo avuto in appelle la estrazione del natrone, mise nell'impresa come socio d'industria, mi si dice il sig. Baffe, (credo il noto Baffi), assumendosi questi l'incarico di raffinare il minerale in discorso. Gibara spediva il suo natrone raffinato più chaltrove a Trieste, ma (da quanto intesi nel 1845) l'impresa andò fallits esso vi perdè 300mila tallari! Questo sig. Gibara, siriano di origine vestifall'europea, viveva signorilmente in Alessandria, ove aveva (nel 1834) d romano architetto fatto edificare un Palazzo veramente ammirando.

Non tutte le analisi in varii tempi fatte da distinti chimici della sostanza in discorso corrispondono esattamente fra loro; inoltre al variare per sua natura il natrone de' differenti luoghi; a mò di esempio il natrone di Egitto a Marsiglia fu trovato costare poco meno di tre quarti del suo peso di sal marino e di solfato di soda; sicchè di poco più di un quarto di soda carbonata. Forse l'abuso di nominare la parte per il tutto è venuto dall'uso esclusivo fatto del natrone per oggetto di cavarne quel sale a base di soda che più agevolmente degli altri è decomponibile. Il rigore della scienza ripeto ha voluto determinare la quantità di soda carbonata che entra nel natrone, ma sulle proporzioni dell'acido con la base di questo sale si son fatte ulteriori indagini che hanno portato a non doverlo altrimenti tenere per un bi-carbonato, ma per un sesqui-carbonato di soda, volendo con ciò definire la proporzione intermedia fra il sale neutro, ed il sale con eccesso di acido Dict. de l'Industrie: 1843. V. Sel de Soude).

In alcuni luoghi si trova del natrone in cui il sale in discorso v'è allo stato di carbonato acido, ossia di bi-carbonato di soda, varietà distinta col nome di Urao, la quale Barruel dice (Op. cit. del 1839, p. 112) trovarsi anche in Egitto . . . . . Ma per dare adeguata idea del natrone, diciamo che: lo costituiscono essenzialmente la unione tanto favorita dalla natura de' due sali, muriatico e carbonico a base di Soda: che accessorii variabili nella quantità e qualità sono le altre sostanze saline e le materie eterogenee che vi si trovano frammiste. A maggiore schiarimento aggiungerò, che il natrone è un prodotto il quale accompagna spessissimo i terreni saligni e si forma sopratutto vicino ai monti calcarei, ma è più facile spiegare la formazione del natrone per il solfato di soda, il quale sempre accompagna il sale marino, anzichè per l'azione del sale marino per

« se stesso »: dice Dumas, analizzando ciò che ne lasciò scritto Berthollet; ed aggiugne, che a il solfato di soda si « può trasformare in solfuro di sodio per l'azione delle a materie organiche disciolte nell'acqua de' laghi natronosi; a ed il solfuro di sodio alla sua volta passare allo stato di a sesqui-carbonato di soda per mezzo dell'acido carbonico a disciolto nell'acqua dei medesimi laghi » (Chimica qualle arti. T. II. Edi. francese dal 1828 al 1846.)

Rimontando alla genesi del colore rosso che prende anatrone ne' laghi dell' Egitto, nel libro II (§ XXIX) ho de to quale ne fu la opinione più accreditata; ora aggiungero che il sig. D'Arcet ha esposto all'accademia parigina di avegli trovato ne'laghi natronosi dell' Egitto una nuova speci di piccoli molluschi di un bel colore amaranto. Audori conferma la esistenza ivi di tali animaluzzi di specie ignota Da tali esseri viventi però vorrebbesi derivare il coloramenti in questione (Annales des voyages, ec. f. d. 1. ottob. 1845 p. 97.

XIX. Sfoggio di soldatesche schiere in piccolo stato fa chivenga meno il tesoro per opere sontuose di civile abbellimento. Per avventura in senso opposto la storia delle nazioni ci offre qualche, benchè raro, esempio, e se non erro de' più rimarchevoli nella Toscana. Popolo di miti costumi, con ristretto numero di soldati, ha potuto impiegare parte delle sue ricchezze in edifizii, in raccolta di oggetti preziosi, di belle arti, di cose relative alla scienza, di opere insomma che destano l' invidia alle grandi nazioni..... Lettore, vorrai tacciarmi di avventataggine per questa mia digressione? Abbi mente al quadro che or vengo esponendo.

Degli oggetti mineralogici appartenenti al suolo dell'Egitto, che si conservano nell'I. e R. Museo fisico in Firenze.

Si ritenga se piace di semplice curiosità popolare, ma non è nullameno vero essere oltremodo proficua per i cultori delle scienze naturali la istituzione de' musei. In ogni parte del mondo ove è cultura oggimai trovansi di tali stabilimenti. Firenze porta il vanto, oserei dire, del primato fra i musci di storia naturale esistenti, mirando al complesso; incontestabile la sua sublimità per i lavori in cera rappresentanti la anatomia umana e comparata; egual vanto no per il ramo della mineralogia, ma se inferiore, di poco ai principalissimi, di Vienna e di alcun altra metropoli. Frattanto riguardo a' minerali del suolo egizio, l'I. e R. museo fisico di Firenze offre una significante collezione. Se l'enumerazione della varietà che per questa parte esso contiene fosse per dare ma idea del museo istesso, la sarebbe opera insufficiente, ma torna benissimo nello scopo di fare comprendere la condizione mineralogica dell' Egitto. Mentre io stillo ogni modo di concisione, ho veduto che sarebbe a scapito della chiarezza se mi fossi attenuto alle generalità, però mi sono determinato di mare ciascun pezzo conservato nell' I. e R. museo.

PRIMO E SECONDO SCAFFALE. 1.(9) Quarzo agata ligniforme rosso e bruno. 2. (273) Quarzo ialino rosso granulare in grani trasparenti, di Carnac 3. (274) Idem con frattura di quarzo agata di Carnac. 4. (275) Idem bruno granulare opaco e biancastro in cristalli, di Carnac 5. (276) Idem ferruginoso duro, del monte Achemar 6. (278) Idem aggregato al ferro idrato, di Siene. 7. (282) Idem pingue bianco grigio, del monte presso Dehr. 8. (355) Quarzo agata galleggiante verdastro rosso traslucido. 9. (358) Idem rosso giallastro trasparente .... 10. (368) Idem ligniforme, del monte a destra del Nilo Presso Esnè. III SCAFFALE. 11. (432) Idem brunastro-rosso semi-

trasparente, in ciottoli. 12. (448) Idem rosso-giallastro, trasparente. 13. (482) Quarzo diaspro rosso-chiaro, internamente rosso-bruno, in ciottoli contenente minuti fossili. 14. (483) Idem. . . . con linee brune e dendriti. 15. (484) Idem rosso in ciottoli. . . . con macchie dentritiche. 16. (485) Idem di varie tinte. 17. (486) 18. (487) 19. (488) 20. (489) 21. (490) 22. (491) Idem pezzi di quarzo diaspro ec. 23. (492) Quarzo diaspro zonario (a zone) 24. (493) Idem con vene di quarzo ialino. 25. (494) Idem con macchia sulla quale è una forma di profilo femminile. 26. (495) Idem che sembra rappresentare un' effigie senatoria. 27. (496) Idem in ciottolo bruno. 28. (497) Idem 29. (498) Idem con altro ciottolo interno conchiglifero. 30. (499) e 31. (500) Quarzo diaspro con dendriti 32. (501) Idem, rosso in ciottolo... internamente geodico. 33. (502) Idem rosso internamente con fossili. 34. (519) Idem rosso, delle falde del monte Achenar. 35. (549) Idem. 36. (587) Idem, in piccola tazza con coperchio. 37. (634) Idem quarzo diaspro ec. SCAFFALE IV. 38. (703) Silice grigia biancastra che trovasi nel calcareo cretoso di Isambul. 39. (757) Idem globulare, che trovasi sul calcareo di Goumon. 40. (758) Idem. 41. (759) Sezione di silice grigia orbicolare, a sinistra del Nilo, Farschiut. 42. (761) Idem, con una zona cilindrica, del monte Sceruun di faccia ad Ehrfur. 43. (762) Idem, globulare, che trovasi nel calcareo cretoso del monte Bibam-Meluk. 44. (763) Silice globulare cinta da zona cilindrica nel calcareo cretoso di Bibam-Meluk. Scar. XII 45. (2294) Feldspato ortoso laminare verdastro subopaco, a destra del Nilo, monte presso Dehr. 46. (2295.) Idem, verde subopaco, fra Siene e File. Scar. XHI 47. (2423) Feldspato albite compatto grigio ceruleo che forma dipendenza di un cofoide, trovato nelle rovine di un tempio dell' anticho Egitto. Scap. XV 48. (2868) Arragonite bianca compatta traslucida coperta di cristalli di calce carbonata, trovata nelle rovine del palazzo di Sessostri. Scar XIX. 49. (3454) Calce carbonata cretacea giallastra, di Bibam-Meluk 50. (3455) Idem bianca quasi compatta con minute conehiglie, dei contorni di Babel-Meleek 51. (3456) Idem, cretosa alquanto dura, alla destra del Nilo, monte presso Gesser. 52. (3458) Idem un poco cristallina con ammoniti ed altre conchiglie microscopiche dei contorni di Babel-Meleek. 53. (3489) Idem con noccioli di selce rossa, del monte Eserat, riva opposta a Girge 54. (3460) Idem di Sceraun di faccia a Ehrfur 55. (3525)

Idem compatta dura biancastra, di Sceraus. — Scaf. XX. 56. (3615) Calce carbonata silicifera grigia con nucleo a strati concentrici, a destra del Nilo, del monte presso Dehr 57. (3615) Idem con minute ortoceratiti, di Scaraun. 58. (3616) Idem bianca con conchiglie marine e nuclei talvolta rivestiti di quarzo ialino, della montagna di Arabà. 59. (3617) Idem. 60. (3779 — SCAF. XXII) Calce carbonata bituminifera nerastra. 61. (3905 — SCAF. XXIII) Calce seliata lamellare brunastra trasparente con macchie cupe. 62. (4523 - SCAF. XXVII) Anfibolo attinoto nero, che col feldspato ortoso e col quarzo costituisce la Sienite, volgarmente granito rosso, della seconda cateratta del Nilo. 63.(4525 — Scaf.XXVII) Idem bruno con minuti cristalli nel feldspato che formano una diorite di Egitto. 64. (4578 — SCAF. XXVIII) Idem nero compatto traversato da sottili falde di quarzo, di Amadd. 65. (5110 — Scaf. XXXI) Soda Carbonata in minute congrezioni cristalline ec. 66. (5111 - SCAF. XXXI) Idem, tratta dal fondo di alcuni laghi ec. 67. (5113 - SCAF. XXXI) Idem bianca ec. 68 (8535 - SCAF. LIV) Manganese silicato (Morullino) grigio turchino submetalloide compatto, della valle di Nas-Aiph (a due giornate dal monte Sinai) 69. (9077) SCAF. LX. Quarzite rossa. 70. (9078) Idem di File. 71 (9079) Idem. 72 (9084) Idem granulare nera bruna, di Carnac 73. (9089) Diaspre rosso. 74. (9095) Grés verdastro. 75. (9096) Idem. 76. (9099) Idem ferruginoso duro. Scar. LXL 77. (9102) Calcario marnoso con piccole nicchie e testacei marini, a destra del Nilo, monte Elkaridi. 78. (9104) Grès granulare rosso con frantumi di quarzo agata, di Carnac. 79. (9105) Idem. 80. (9106) Idem. varicolare, di grana mezzana, bruno rosso, del monte Imbrim. 81. (9108) Idem durissimo bruno nerastro, cementato di ferro idrato nero, di Siene. 82. (9109) Idem ferruginoso rosso, di Silicea nell'Alto Egitto. 83. (9110) Idem varicolare micaceo grigio, del monte d'Imbrim. 84. (9111) Idem ferruginoso rosso del mon. d'Imbrim. 85. (9112) Idem giallo verdastro e beuno, mon. d'Imbrim. 86. (9113) Idem verde giallastro, di Sceraun, difaccia a Ehrfur. 87. (9114) Idem grigio cenerino, del monte Falira, difaccia a Scalsilo. 88. (9115) Idem. 89. (9116) Idem con frammenti più grossi di quarzo, alla seconda cateratta. 90. (9117) Idem verde rossastro con contestura floscia di Sceraun. 91. (9118) Idem grigio verdastro punteggiato di rosso, a destra del Nilo, provincia di Esne. 92. (9119) Idem bianco verdastro, presso la seconda cateratta. 93. (9120) Grès micacco verde

bruno, id. cateratta. 94. (9121) Idem, all'Isola di File. 95. (9123) Gres ferrugineo giallo rossastro, id. luogo. 96. (9124) Gres biancastro con macchie brune ferruginee, con testura floscia-silicea. dell' Alto-Egitto. 97. (9128) Idem giallastro punteggiato, della roccia che ha servito al materiale per il Tempio di Ombos. 98. (9129) Idem bianco a contestura floscia, di Calafoc. 99. (9130) Idem micaceo ec. vedi Tempio di Vulcano in Nubia. 100. (9133) Idem con macchie brune ferruginee, del superiore Egitto, monte di Elhardesch. SCAF. LXII. 101. (9188) Calcario dolomitico bianco, con minute ammoniti, presso El-Gesser a destra del Nilo. 102. (9204) Calcario compatto biancastro duro, di Sceraun. 103. (9207) Idem marnoso del monte in faccia a Scalsils. 104. (9213) Id. cretacec bianco, a destra del Nilo, del mon. presso Déhr. 105. (9214) Idem bianco-giallastro, di Bibam-Meluk. 106. (9215) Idem bianco tenero. di Sceraun. 107. (9216) Idem con minute ammoniti, de' contorni di Babel-Meleek. 108. (9217) Idem. 109. (9218) Idem giallastro, del monte Eseret, riva opposta a Girge. 110. (9224) Calcario di acqua dolce durissimo, fra Siene e File. 111. (9229) Calcario selcioso. 112. (9231) Calcario grossolano, della provincia di Esné. 113. (9251) Roccia di anfibolo bruno verde un poco fibroso, dell'Isola di File. 114. (9264) Roccia di feldspato granulare. 115. (9265) Idem lamellare, del monte di Dehr. 116. (9267) Idem albite dell' Alto Egitto. 117. (9268) Idem rosso o basalte degli artisti. Scaffale. LXIV. 118. (9355) Schisto marnoso bruno ferruginoso ec. del mon. Tatira. 119. (9416) Granito feldspato verde, quarzo grigio e nero, mica nera. SCAF. LXV. 120. (9457) Idem quarzo biancastro . . . . mica bruna abbondante di grana minuta, di Siene. 121. (9478) Idem bianco, quarzo verdastro, mica nera. 122. (9511) Granito porfiroide, feldspato carnicino, quarzo rosso mica nera 123. (9512). Idem bianco, quarzo limpido . . . . mica nera di grana mezzana, di File. 124. (9526) Idem verde, quarzo grigio, mica nera, struttura porfiriforme. Scar. LXVI. 125. (9549) Sienite feldspato verdastro, quarzo e antibolo nero. 126. (9550) Idem laminare. . . . quarzo limpido, anfibolo nero. 127. (9550) Sienite . del monte Sinat. 128. (9570) Sienite porfiroide, feldspato in cri stalli grandi cc. alla seconda cateratta. 129. (9572) Idem rossastr' quarzo grigio anfibolo e mica nericcia. 130. (9579) Pegmatite fel spato biancastro, quarzo verdiccio, isola di File. 131. (9644) Ipe

✓ stenite feldspato albite bianco e ipersteno nero in cristalli. Sca

LXVII.132(9694) Micaschisto quarzoso, mica bruna, quarzo bianco minuto, I. di File. 133. (9696) Idem quarzo ialino, del m. di faccia a Ehriur. 134. (9695) Idom bruno e verde, quarzo bianco ec. del m. presso Déhr. 135. (9732) Gnesio, mica grigia argentina, quarzo grigio celeste trasparente. SCAP. LXVIII. 136 (9779) Steaschisto grigio col ferro idrossidato, delle cave di Barun. 137. (9802) Idem. SCAF. LXIX. 138. (9840) Offolite dialaggica, serpentino .... feldspato albite biancastro. Scar. LXX. 139. (9909) Porfido antico bruno, del m. Sinat. 140 (9911) Porfido grigio con cristalli di feldspato bianco.... anfibolo bruno 141. (9938) Ofite bruno con cristalli aggruppati di feldspato, di Dake. SCAF. LXXI. 142. (10062) .... arcom miguta di quarzo bianco ferrugineo con feldspato, di Car-143. (10077) Anagenite, con ciottoli grossi di sienite cemenuti da.miauta breccia. 144. (10083) Putinga minuta di frammenti quarzosi cementati da ferro idrato nero lustro.... dell'I. di File. SCAP. XXXII. NICCHIA V. 145. (5212) Calce carbonata silicifera . . nuclei di varie conchiglie marine, del monte di Arabà Scar. XXII. 146. (5220) Idem Scaf. IIL. 147. (7627) Ferro idrato silicifero bruno rosso che passa al diaspro, trovato alle falde del monte Achemar. Scap. IL. 148. (7745) Ferro sulfurato, figura cubo-ettaedra bruno-opalino, del mon. Sab-hara nell'Alto-Egitto Scar. LI Nicchia VIII. 149. (8204) Calce carbonata silicifera biancustra con nicchie marine fossili rivestite tal volta di quarzo ialino, del mon. Arabd. 150. (8205) Arragonite bianca compatta traslucidá coperta . . . di cristalli di calce carbonata, trovata mile rovine del palazzo di Sesostri. 151. (8228) Calce carbonata. ... bianco-opaca-rossastra traslucida (alabastro orientale.) Pezzo trovato dal prof. Raddi, ib. rovinc. 152. (8229) Giada nefritica bruna subopaca. 153. (8231) Idem. 154. (8232) Quarzo agata ligniforme scuriccio.

## SEZIONE II.

## CLIMA DELL'EGITTO.

Maxime autom observare opartet

Magnas temporum mulationes

(IPPOCRATE. De Aere ee.)

Egyptus sine nube ferax, imbresque serenos

Sola tenet, secura poli, non indiga venti

Gaudet aguis, quas ipsa vehit, Niloque redundat.

(CLAUDIANUS. De Nilo.):::

XX. In Africa nec pluit, nec fulminat, nec tonat. Cost il Porretti (V. Grammatica) a titolo di esempio nella costruzione del prim'ordine de'verbi impersonali ha, da or w secolo, infuso nella mente de giovani studenti la lingua latina questa idea; che nell'Affrica non piove, non balena non tuona, quale non del tutto erronea nè vera, è però inesatta, come inesatto sarebbe dicendo all'opposto, che nell'Af frica piove, ec. Per dare adunque della specialità meteorica dell' Affrica adeguata cognizione, bisogna formulare il concetto in senso comparativo, e dire: che non piove nell'Affrica tanto quanto negli altri paesi. Conciosiachè in effetto nella vastissima penisola l'andamento pluviale è marcatamente vario da luogo a luogo. Nell' Abissinia per es. vedi montagne ricoperte di neve; nella Barberia, al Marocco, nella parte del sud, ec. campagne ubertose in grazia delle piogge; € nell' Egitto istesso varia la scena non poco. Lungo la costi del Mediterraneo, ed inclusive in Alessandria, piove pi volte nel decembre, di rado nel corso dell'anno, ma pe

tutto il mese di. novembre sì fattamente che dalle terrazze, (di cattivo smalto in luogo di embrici,) l'acqua trapassa, e spesso spesso le persone che abitano sotto si trovano inzuppate mentre dormone. Viceversa poca pioggia, di brevissima durata nel medio, e meno nel superiore Egitto, bagna il suolo ordinariamente due, tre, o quattro volte all'anno; ciò avvenendo altresì nel gran Cairo, in tali momenti un malessere ti assale, forse in conseguenza di fetide esalazioni, resultanti da grosso strato di melma estercoracea (V. cammelli) che con la pioggia si forma in tutte le strade di quella vastissima capitale. È un fatto ben rimarchevole, che l'Egitto si distingue par deficienza di piogge da' paesi che vi confinano al sud-est. Riguardo alla Nubia reputo prezzo dell'opera riprodurre le osservazioni del celebre Brocchi, quali furono pubblicate ne'segueti termini.

Per quasi otto mesi dell'anno quella regione, la quale comprende il Sonnar è afflitta da gran siccità. Fra pia-\* aure immense . . . . di aride sabbie coperte di piante che « non dan segno di vita, vi si incontrano alcune traccie di verdura, il più che sia, cardi salvatici, le selve non hanno aps parenza men trista... Ma come prima incomincia la sta-« gione delle pioggie la scena cambia ad un tratto. Uno o due sacquazzoni bastano per coprire quelle sabbie... di verdu-• ra, la cui freschezza per niente la cede a quella delle praterie lombarde . . . . Riapparisce da per tutto la vita. Gli alberi delle selve in pochi giorni si vestono di foglie e to-« sto offrono la loro ombra agli armenti . . . . Ma contro ogni credere si è che l'uomo anzi che sentire un'influenza « salutare . . . . sente invece funesta influenza da quella freschezza, . . . la quale frattanto ivi vivifica tutte cose q intorno ad esso. Alla prima commozione destata della novità a dello spettacolo di verdura succede tosto indifferenza e noia.

a Damezzodi soffia, durante la stagione piovosa, continuo vesto aumido, molesto anzicheno.— L'appetito ci abbandona (scriaveva il Brocchi, che, di delicata costituzione, là in Nubica morì), le nostre forze ne sono abbattute, le spirito vien mora no, quasi essiccato da quel soffio funesto. I nostri sensi asses mono uno stato di torpore. Dopo la pioggia, pur copiose a là il cielo non si fa sereno. Oscure ondeggianti nubi annuba ziano nuovi royesci. » (Emporio di Torino a p. 85 d. 1836).

XXI. Dice benissimo Foissac. a Fra tutte le regioni del Gio bo, non v'ha la più curiosa a studiarsi per i suoi aspett diversi, e specialmente rapporto alla climatelogia, che l'Egt to; questa vecchia terra de'Faraoni, di cui la origine si pertinella notte de'secoli. » (De la Météorologie, ec. Par. V. c. 2 T. 11. p. 488. Paris 1854.)

Ed in fatti nel corrente secolo, questa contrada ha di più in più suscitato l'attenzione degl'indagatori della natura conciossiache è venuta a farsi complicatissima questione de perchè manca nell'Egitto l'acqua piovana, se in ciò si si o nò disferenza fra i tempi andati e l'epoca attuale; su di che si sono dedette opinioni da falsi supposti. Questa question rapporto all'Egitto trovandosi sostanzialmente legata all'uni versale gravissima, se il nostro pianeta nel correre de'secol abbia subito modificazioni da cambiare il clima delle vario sue parti, sarà opportuno ch'io richiami la tua attenzione, elettore, su questa tesi. Ammettendo con Buffon lo state di suo rasfreddamento, non caderebbe più dubbio sulla disferenza di temperatura, ec. fra i tempi nostri e l'età preterite; m² un ragionamento che si basa su di un'ipotesi non decide (1)

<sup>(1)</sup> Fra i più moderni, cosa ha detto alla società di Londra, 17 de'

Ed altronde, invariabile la natura nelle sue leggi, non sapremmo come ammettere cambiamenti sensibili per cause astronomiche nella condizione climatologica delle regioni terrestri; bensì per cause geologiche tali cambiamenti ritengo possono essere avvenuti, e che il centro di equilibrio della Terra, nei maggiori inabissamenti, siasi spostato, e però cambiato l'asse polare; ma ciò in epoche remotissime. Ristringendo la questione entro i limiti de' tempi storici, alcuni, fra' quali distinguesi il francese Fuster, sostengono tuttavia che cambiamenti siano in questo ciclo, rapporto ai climi, avvenuti; altri dotti di gran merito hanno combattuto con forti argomenti la ipotesi sostenuta da esso sig, Fuster: talui si tengono in dubbio, ed è questo il più savio partito. ell termometro sarebbe l'unico mezzo di risolvere simili questioni, ma la sua scoperta rimonta appena a due secoli e mezzo; e non è impiegato in maniera razionale che da 190, o poco più anni in poi » Il sig. Foissac, il quale fa questa considerazione, ha nella IV Parte della sua opera, De la Météorologie, ec. con sano intendimento discusso la difficile tesi — Se la superficie della Terra abbia subito cambiamento di clima —; nella V Parte, del clima dell'Affrica e dell'Egitto in particolare, ei dice. a Di tutte le contrade del Globo, l'Egitto il più antico, quello che ha subito le più grandi vicissitudini.... conserva l'immutabilità del suo clima e permanenza di fenomeni meteorologici » (T. II. p. 377) e conclude (p. 495) dicendo, che « i viaggi, di « Bruce, di Mungo-Park e di Tamisier, non lasciano, aleun dubbio sulla stabilità del clima affricano, malgrado

<sup>1851.</sup> Hopkins. delle cause dei cangiamenti de climi nelle differenti età geologiche, sostenendo esso, che la Terra vada rasfreddandosi, può vedera nella B. uni. di Ginevra al T. 19. p. 149. d. Archivio an. 1852.

« le rivoluzioni, rinnovate le razze, cambiate le città ...... Esso mette in confronto antichi con moderni osservatori, concordanti in ciò, che non v'è differenza fra i tempi andati ed i presenti, Nomina Pomponio Mela, Seneca, Soline (questi del III. secolo) e cita di Erodoto la traduzione di Lacher (L. III. c.: X.), notando come un prodigio, sotto il regue di Psametico, lo aver piovuto a Tebe, perchè non piove gianmai nell' Alto-Egitto, dicevano ad Erodoto i tebani stessi. Fre i moderni, a confutazione del maresciallo Marmont, duca di 🌬 quea, il quale nelle sue memoris, ec. ha detto che trentati quaranta volte l'anno piove in Cairo, e però assai più d frequente oggi che non era in antico, attribuendo egli, comi alcun altro, tal differenza alle nuove piantagioni, Foissa oppone (p. 490-91.) Jomard, il quale pensa che il clima dell' l'Egitto non ha cambiato da molti secoli, e fa osservare, lo stesso Jomard, che i sedici milioni di alberi di cui il vice-ri (il defunto M.4 Ali) ha arricchito il suo territorio, non sono stati piantati che poco avanti l'arrivo del maresciallo in Reilli. per cui è mancato il tempo di azione. « Queste osservazioni mi sono state confermate, dice Foissac, dal sig. Adolfo But rot; console g, in Egitto... e da Stephan-bey, dotto armeno, asserendo che come in antico, passa alcuna volta un anac intero senza pioggia nell'Alto-Egitto: che dieci o al più dodici volte l'anno piove in Cairo. » Anche Aubert Rock ha rimarcato, che a Suez passa alcuna volta un inter' anno senza che cada dal cielo una goccia d'acqua. Lo stesso Foissac cita le memorie di Combes, le memorie di Napoleone (su la guerra di oriente) in conferma di ciò; che pochissimo piove in Egitto; egli frattanto non omette di notare l'avvenimento straordinario del 1819, anno in cui piovve al Cairo senza interruzione per tre giorni e tre notti; e dice bene: questo fatto è senza esempio, unico nella meteorologia del Cairo

Prima che il sig. Foissac avesse pubblicato il suo dotto lavoro sulla meteorologia, io aveva già fatte considerazioni analoghe alle sue sul proposito or discorso, ma di buon animo ho preso a rifondere queste pagine per amalgamarvi i citati passi in appoggio alla presente mia disgraziatissima opera. Una osservazione frattanto sono per fare, riguardo alle titate memorie di Napoleone, ed è che non possono esse servire di prova nella discussione testè accennata, essendo da depo che Napoleone fu in Egitto che si è incominciato a buccinare, essersi aumentate le piogre colà nel corrento secolo. Dirò ancora, che tali considerazioni di cambiamento, ec. hanno più del popelare, anzichè maturate da monini di scientifica dottrina. Ma siccome saviamente con Citoir, con Arago il citato Foissac ritiene (T. II. p. 398) che se un cambiamento climatologico non è avvenuto per cause, sia astronomiche che geologiche, lo si abbia in qualche modo ad ammettere qual resultanza di cangiamenti apportati nel molo; così sarà di ragione lo ammettere egualmente, che per opera degli uomini, per la diversità rimarchevole nell'aricoltura, fra l'età antiche e le moderne, sia qualche mutamento pure avvenuto nel clima della nilotica contrada.

XXII. Circoscritta la questione alla ricerca degli influenti che mantengono sereno il cielo in Egitto, resta sempre essa in sè una delle più difficili della fisica del Globo.

e Non vi sono fatti dimostranti che gli alberi favoriscano le piogge, nè tampoco si sa se stanno per accrescere o diminuire la temperatura atmosferica», dice Foissac (T. II. p. 430); ma siccome da peculiari osservazioni s'è potuto dedurre che le piante esercitano una maniera di attrazione per il vapore acqueo dell'aria, è presumibile altresì, che gli alberi, e particolarmente le selve, possano provocare le piogge. Tal'opi-

nione, comunque si voglia, è abbracciata da distinti scienziati; e presa in considerazione la condizione fisica, dell' Egitto, si è argomentato che in questa regione i tempi pievosi vengan meno appunto per deficienza di arboree vere tazioni, benchè l'argomentazione di taluni basi su fabo supposto, ritenendo che piova di più in Egitto da don che il vice-rè M. Alì incominciò a piantarvi, alberi ec. & ben si considera la cronologia meteorica dell' Egitto in reporto al suo variare di cultura agricola, troviamo una prost contraria all'opinione in predicato; posciachè non è pr nulla presumibile che l'Egitto ridotto alla maggiore magrezi in fatto di agricoltura abbia tutto di un tratto ripreso tant vigore da superare la floridissima sua antica condizioni frattanto è incontrastabile che nella contrada in discorso nella di più vi pioveva al tempo de' Tolomei che non è al present Altra accreditata opinione, basa sull'influenza de' vent Talete suppose che quei del nord (gli etèsi) respingessero ad u tempo le nuvole e l'acqua del Nilo verso le sue fonti, d che credeva derivare le periodiche escrescenze. All'inver rispettabili fisici moderni ai venti del sud attribuiscono virt di spazzare il cielo dell'Egitto, ove manca l'ostacolo di ek vate montagne. Se non mi inganno la causa per cui poco pio ve in Egitto non é una sola. Ma rimontare alla sorgente? (1 quale ardimento! la misteriosa natura ci si fa di fronte. -Il problema della formazione delle nuvole è tuttora insolubile.-La teoria della loro formazione è quasi che ignorata. (Fois sac, op. cit. t. II p. 68.)

<sup>(1)</sup> Anaximene. Platone, Seneca, ec. credevano le nuvole resultare dalla condensazione dell'aria. Xenofonte le attribui a vapori lanciati da sole. Aristolele, meglio d'ogn'altro, aveva concepito che dalla esalazioni dell'acqua e dall'aria esse venissero a formarsi.

XXIII. La elettricità, il magnetismo, il calorico, la luce, l'aria, hanno, senza fallo, la massima influenza nelle vicissitudini che il cielo ci presenta, ora sereno, ora caliginoso, ora con variopinte separate nuvole. Che in grazia non solo del calorico, ma ben anco per azione misteriosa della Luna, l'acqua in vapore dai mari, da'laghi, da tutta la superficie terrestre s'innalzi nell'atmosfera e formi le nuvole v'ha ragione di credere; ma ciò non basta a spiegare tutti i fenomeni meteorici che per l'acqua stessa si producono. Io non entrerò in congetture, ma mi farò lecito di esporre una mia osservazione, comunque voglia valutarsi.

Nel di 10 Maggio del 1849, in compagnia dell'egregio giovane ingegnere Niccola Nasi, io mi trovava in vetta al monte che sa capo al golfo della Spezia, là ove il desunto (a 8. Elena) Napoleone proponevasi di fondare una piazza forté a difesa di quel maraviglioso estuario, in più seni di sicurissimo ancoraggio. Mentre noi stavamo osservando quell'opera arrestata nel suo nascere (1), invitavaci il sito a rivolgere i mostri sguardi al pittoresco orizzonte marittimo. La giornata era una delle più belle di primavera. Sereno il cielo; ad un tratto vediamo inalzarsi da'fianchi del monte una colonna di vapore, e tale in apparenza che la credemmo proveniente a socolare di alcuna casa del vecchio castello di Porto Venere; m eravamo, in abbaglio. Il vapore frattanto aumentava, sicchè mossi da curiosità di conoscerne l'origine, ci avvicinammo con trepitanza all'orlo del precipizio di quel monte il quale da quella parte appunto, verso dove presentavasi il fenomeno, cade a picco. E quale non fu la nostra sorpresa allor-

<sup>(1)</sup> Sarebbe uno de' fatti curiosi, se vero, come mi fu raccontato in Spezia, che a Napoleone fu dato ad intendere che quel forte era stato già condotto a compimento.

quando potemmo vedera chiaramente che, Porto Venere langi di là, il vapore in discorso scaturiva di sotterra in riva al mare, e precisamente nella linea che il mare dal monte divide . . . . La massa di quel vapore, di più in più orescente si innalza, si dilata, offusca, il cielo poco innanzi limpidissimo; e tal cosa fu, che messici noi tosto in cammino, appena ginali in città della Spezia una efimera pioggia ne resultò; e din resultò, persuaso che, se non interamente, in gran parte alesses da quel vapore da noi veduto scaturire di sotterra derivana L'esposta osservazione sta a provare, che alla formasion. delle nuvole concorrano le acque fondamentali, esclariti vaporose a modo de'vulcani dalle viscere della terra. Per trebbe adunque essere, che nel suolo affricano, ed inclusive nell' Egitto, tali soffioni acquei non esistano gran fatta. guesta in ogni modo non sarà l'unica negativa cagione mancanza delle pioggie in quella contrada.

Se non si hanno prove di fatto, positive, dimostranti in influenza del regno vegetabile nella genesi, movimento e traformazione delle meteore, neppure v'ha fondata ragione di persuadersi in contrario; però fra le cause che mantangui sereno il cielo dell'Egitto io non sarei alieno dal contemplari la sua condizione agraria, veramente eccezionale; essendi un fatto rimarchevole, che in nessun tempo di storica me moria in quella regione mai hanno vegetato foreste, mai alberi di alto fusto, come querci, castagni e pini; e tutto si più in ristretti siti piante di dattero.

XXIV. L'Anemologia, ossia le studio de'venti, lassis molto a desiderare. Arcana la causa ocçasionale, arcano il loro periodico soffio; poco si sa all'infuori di ciò, che il vento resulta da movimento del fluido aereo. E non pertanto questo studio de'venti costituisce parte interessante nelle scienze

sische, rapporto alla medicina, alla nautica, alla condizione climatologica di ciascun paese. In quanto all' Egitto fra i più notevoli viaggiatori, Olivier, Velney pubblicarono dettagliate relazioni de'venti che vi dominano, e senza dire di Nouet, nè di altri, notevola è l'opera di Cailliand, che di quattro volumi la metà dell'ultimo sono tavole di osservazioni meteorologiche da esso fatte in Nubia ed in Egitto. Per l'oggetto nostro basterà por mente solo a que' venti che più influiscono nel clima dell' Egitto,

Depo l'equinozio di primavera, ossia dagli ultimi di marzo a tutte giugno spirano in Egitto alternativamente venti di sudest e di sud-ovest. Questo periodo la è considerato come la prime estate, ammettendone due distinte dentro l'anno. Quando predomina il sud-est, l'aria è grave, calda ma piuttosto unida: questo vento è sgradevole; tuttavia pare porti sollievo subentrando all'altro di sud-ocest, nominato Samial in Arabia (da Samm. celeno) Khameyn in Egitto, ed in Europa generalmente vento affricano, quale ragguagliatamente dura cinquanta giorni; ma se fosse senza intermittenza renderebbui insopportabile e micidiale; tauto è urente che al suo sollo sembra di esser di fronte alle fiamme di una fornace. Ad un istante secca le tenere piante; e gli uomini e gli animali, se non sono prevenuti del suo terribile apparire tenendo I terra la testa ed in altra maniera coperta, non vi resistono. In Cairo spirando il Khamsyn il termometro centigrado segna sino a 42 gradi. La storia ricorda avvenimenti funestissimi di carovane, di eserciti distrutti dal vento affricano; racconti pur troppo credibili, siccome pur troppo è possibile che centimia di nomini e bestie nel medesimo tempo possano restare sepolti nel deserto dalla folta e finissima polvere che queso vento solleva, ed oltremodo riscalda. Quanti vapori incontra nell'atmosfera il Khamsyn assorbe, porta via, e nuvoli dissolve; sicchè attraversato i mari, quando giunge a noi è apportatore di tempo piovoso. Non ipotetico, ma induttivo giudizio sarà dicendo, che fin che regna il Khamen in Egitto non vi può essere pioggia. Con ciò non si ha peraltro una completa spiegazione del fenomeno negativo, stante esso in ragione della durata dello stesso vento; frattanto t credo deversi la maggiore influenza ai venti settentrionali nella costante serenità del cielo in Egitto. Il mese di gia gno è in certo modo intermedio fra la prima estate. de termina col Khamsyn, e la seconda estate, stagione quale viceversa è mitigata da venti di nord, nord-ovest distinti dagli antichi col nome di etesi. Questi spirano il cessantemente fino al settembre, con qualche ma breve il terruzione nell'autunno ed inverno. I venti etesi, avvegnadi spingono verso Egitto i vapori dell'atmosfera, più d mai dall' Egitto stesso li spingono verso l'equatore, tene doyi per tal modo lontane le piogge. Ond' io possa mo trare chiaro il mio modo di vedere rimonterò ad alcuni pri cipii sulla trasformazione dell'acqua.

Ritengo che le molecole aeree esercitino una certa attrizione su le molecole dell'acqua, per cui la evaporizzazione di queste ha luogo a bassa temperatura. Pure ritengo chi per costituzione cosmica l'acqua in stato di vapore facci parte integrante dell'atmosfera in unione all'aria. Noi no possiamo frattanto restare che oltremodo maravigliati continuo ascenda in alto per trasformarsi in nuvole, e au un tempo si arresti nello strato inferiore dell'atmosfera il forma di vapore trasparente, eccetto i casi di nebbia; sicchi per legge primitiva, l'acqua in stato di vapore debbi servire nell'atmosfera a due distinte categorie: nella primiservire alla vegetazione delle piante, concorrere all'importante

funzione dell'assorbimento, moderare l'altra della traspirazione negli animali; nella seconda categoria servire nell'alte regioni all' efficenza delle meteore, ben note ne' loro effetti. Su di quest' ultima categoria, e non altro, vertendo il nostro esame, dirò: Che al vapore acqueo degli strati superiori dell'atmosfera per ordinario le molecole aeree gassose sottraggano gradatamente una parte di calorico, per cui l'altre del vapore si riavvicinano fra di loro, si condensano, sino a che la massa vaporesa si costituisce in forma di nuvole. Come poi le nuvole, ora restino sospese, ora si risolvano in pioggia; quanto in questi fenomeni meteorici vi contribuiscono gl'imponderabili, sono indagini fuori del mio assunto. Certo, tale andamente sta in ragione della temperatura atmosferica, di modo che diverso deve essere al di là del Mediterraneo, nel cielo affricano, ed in clusive in Egitto. Ora, contemplando ben anche il caso, che i venti etėsi giungano colà carichi di vapori, trovandovi un ambiente più caldo, gli stessi vapori anzichè perdere di calorico è ben da credere che si rarefacciano più che mai da non potersi costituire in masse nuvolose. Il calorico rarefacendo non esaurisce, ma peraltro i venti etesi non si fermano alla linea del tropico. Resta però a sapersi quale sia l'esito di quei vapori, di cui essi son carichi. Non è mera supposizione che annualmente correnti aeree abbiano luogo da' poli verso l' equatore. Ora queste correnti non trovando intoppo di montagne, ed anzi trovando nella direzione del meridiano aperto adito dalla regione marittima dell' Egitto per il corso del Nilo, debbono agevolmente trascinar seco quei vapori, già più che mai rarefatti, fino là, nella linea equatoriale.

È probabile, cosa la quale la osservazione potrà chiarire, che venti provenienti dal sud vengano a conflitto in quella zona di mezzo coi venti provenienti dal nord; in ogni modo

certo essendo che da quest'ultima direzione i venti dominano per gran parte dell'anno carichi de' vapori acquei, questi devono di tanto accumularsi nella linea anzidetta, sicchè alle perfine l'atmosfera restandone oltre misura sopraccarica la loro massa, benchè rarefatta dal calorico, venga a risolvere in dirotissima pioggia. Non occorre dire che all' equa tore, nell' Affrica sono altissime montagne; che s'è verificati trovarsi quelle dell'Abissinia cariche di neve, ma tanto giow a convincersi, che con la mia argomentazione vengano a mi solversi due problemi ad un tempo: della mancanza della piogge in Egitto; dell'imponenti e periodiche escrescenze de Nilo, spiegandosi benissimo tale affluenza d'acqua in ess come al Niger col riconcentramento de'vapori e succesivamen te dirotte piogge all'equatore; così la sentenza di Sensca di Nilum quia nullo imbre adiuvetur (Nat. ques. L. IV. c. II. 631.) resta annullata.

XXV. La rugiada, tanto nella valle coltivata che ne' de serti dell'Egitto cade in quantità rimarchevole al tramon tare del sole, e più che mai dalla metà del mese di giugma a circa il dieci di luglio, ciò corrisponde alla temperatura la quale sensibilmente in quelle calde regioni si abbassa ne corso della notte.

XXVI. Temperatura. Gli antichi non ebbero altro modo di designare la varia temperatura de' differenti climi che pei via di comparazione. Sulpizio Severo a denotare l'ardenti caldo in Egitto, disse di avervi veduto bollire l'acqua al calor del sole (Diodoro l. III. c. 16.). In generale tennero a se gnale la mancanza di gelo, e Seneca inclusive così si esprime Alexandrie quoque. . . . nives non cadunt. . . . (Nat. ques. l. IV. Avverti, che Seneca metteva avanti quella sua asserzione ?

modo di sillogismo negativo, in opposizione ad Anassagora che sosteneva, ricorre stagioni nevose nell'Etiopia. Così essendo, male fondata resulta la critica de' dotti compilatori inglesi, quale si legge nella storia universale, ec. tradotta dal Rossi (Firenze 1772) ne' seguenti termini : « Nel basso Egitto piove e mvente ne' tempi d'inverno, avvegnachè, abbian sentito in a contrario alcuni antichi, Platone, Pomponio Mela, ec. Anzi a (prosegue il passo) si vide ancor nevicare una valta in « Alessandria (quando non dice) per potersi quasi dare di tutta craçione (?) una mentita a Seneca... su questo particolare. Quel buon filosofo, svenato dalla belva imperiale, doveva admene risorgere, o indovinare avanti, che un dì, ne'secoli avenire sarebbe caduta la neve in Alesandria? Or bene que fatto, se vero, appartiene agli avvenimenti eccezioali: alla storia dei freddi da quando a quando straordinariamente eccessivi. Appartiene a quell'epoca (anno 829) in · cui si dice che il Nilo gelò interamente. La cosa, quasi incredibile è confermata dal dotto medico e istorico arabo Abd-al-latif: a ma benchè ei attesti avere ciò veduto, i meteoploristi, le revocano in dubbio » (dice Foissac. op. cit. t. II. p. 281). Osservazioni termometriche in Egitto furono fatte sino dal passato secolo da taluni viaggiatori, ma le più significanti datano dalla spedizione del 98. Citerò una fra di quelle dell'astronomo Nouet riprodotta dal medico Pugnet (op. cit. p 33) che dice aver trovato (ter. Reamur) a gr. 34°. 3' all'omha e a gr. 54°. al sole la temperatura di Philae nel mezzo giorno, li 28. del mese fruttifero. Coutelle, membro della medesima spedizione, ha veduto, (dice Foissac. t. II. p. 272) il termometro ascendere a 42° 2' al Cairo, a 43° a Philae a 47° l'a Esnè (credo del centigrado). Da quell'epoca, de'gallici republicani in Egitto, resosi tanto più comune il termometro e più accresciutosi il numero de' colti visitatori, le osser-

vazioni termometriche si sono andate colà sempre più molti plicando, e per le stampe divolgando. Sono apprezzabili ragguagli di Rifaud ( Tableau, ec. Paris 1830 ) il quale ne luglio 1823 da mezzogiorno a tre ore, trovò all'aria aper presso Tebe il termometro di Reaumur per sei giorni elevat a 35 gradi, altri sel giorni a 33, sette giorni a 32, undit giorni a 31, un giorno a 29: ed in tempo di notte il massimo 28, il meno a 24 gr. Nel decembre, da mezzogiorno a tre or 17 il grado più elevato, 11 il minore, nella notte da 8 a 5 g Al Fajoum, nel gennaio 1824 il grado più basso da mezzogid no a tre ore trovò essere per due giorni il 9º, il più elev to il 18° grado. Nel Luglio vide elevarsi per tre ore il termom tro sino al 35° gr., discendere nella notte a 18, a 16. A ordinario in quella parte di mezzo dell' Egitto il calore dell' mosfera in estate si eleva a gr. 32 di R. Lo stesso Richi asserisce che al confine meridionale, presso ad Assuch calore nella più calda stagione mantiensi in 34° gr. all' on bra, in gr. 54 al sole, che all'altra estremità settentriona dell'Egitto il termometro R. in tempo d'inverno discende 3 ed anco a 2 gr. sopra O; ed in tempo d'estate in Alessa dria, in Damiata raramente al disotto del 22° gr. Io dit che la temperatura ordinaria anno per anno in Alessandri ondeggia fra il 5° e il 27° del ter. R. Esposto al sole il te mometro di R. alcuna volta ha segnato al Cairo gr. 40, a Assuan 50 al sole, e 32 gr. all'ombra. Foissac (Op. ci t. II p. 258) cita le tavole di Malmann per la temperatur media del Cairo, computata a 14º 7'. nell'inverno, 22º i primavera, 29° 21' in estate, 23° 45' nell'autunno (del ter centigrado?) Ma dovrò chiamare a rassegna e confrontare analizzare le relazioni sì varie che si hanno in proposito del la temperatura dell' Egitto? Su questa materia, non stando mene alle proprie osservazioni, ho raccolto qua e là, ec

ammassato estratti da fare volume, ma che ora trovo migliore eliminare, persuadendomi che a farne capitale non darei alla stampa che un guazzabuglio di cifre; convinto altresi che sulla condizione termo-atmosferica dell' Egitto non si possa fondare un giusto criterio, sino a che non sia un osservatorio meteorologico ben ordinato in quella regione, e dopo un decennio di ripetute osservazioni. Nello stato attuale ho creduto admque attenermi alle generali. . . . . Questo dico, che la temperatura atmosferica nell' Egitto, in ragione di tempo e di luogo, nel corso dell'anno ordinariamente percorre la scala termometrica (di R.) dal 3º al 45º grado. S'intende la più besa in riva al mediterraneo a mezzanotte d'inverno: la più elevata nella grande estate al sole da mezzodì presso inea del tropico, ove il caldo cresce a dimisura; ma il 🏙 più sorprendente lo presenta l'Abissinia con le sue mon-. tagne di neve (1).

Caldo si soffre viaggiando per il deserto, dii pure nel colmo dell' inverno, non solo nell' alto e medio, anche nel basso Egitto, ma la grande arsura che vi si patisce non è per l'intutto dal calore dell'aria, bensì in parte prodotta dalla sottilissima ed aridissima polvere, la quale invade le fauci e le dissecca. È poi rimarchevole il passaggio del giorno alla notte in que' deserti, conciosiaché dopo affannosissimo caldo vi si soffre sensibilmente freddo, e si resta dalla rugiada bagnati come da pioggia, tramontato il sole; nel giorno poi l'aria è secca. La pressione barometrica nella valle eginionilotica rademente discende al 29° pollice.

<sup>(1)</sup> a Secondo Robert (di cui Foissac nel t. 11 p. 272 cita la nota presentata il 29 mar. 1841. all'Accademia di Parigi) in Abissinia il termo. metro (centigrado) marca alcuna volta 60 gr. Si assicura che s'è elevalo sino a 65 gr. all'ombra nelle coste del Mar-rosso...»

XXVII. Qual' idea farsi del soggiorno dell' Egitto sapendo che Savary lo magnifica qual paradiso terrestre, mentre Volney al contrario lo designo per ingratissimo paese? E indubitato, che per influenza del clima dominano in Egitto malaitie di pessima indole ... Appena sbarcati e messe piede m Alessandria di subito colpisce il senso un lezzo, se provenie te da uligine che scaturisca dal suolo non è facil cosa il to cidere; è manifesto peraltro che fetide esalazioni in Alessari dria, e più in Cairo, produconsi dalle tante suzzure: concid siachè, gatti, cani, somari, ed altre bestie vi si lasciano me rire e putrefare nelle pubbliche strade; inoltre il ridondar# materie estercoracee, in gran parte di cammello. Miriadi d mosche come arpie invadono la mensa in tutte le stagicai in ogni parte dell' Egitto, non esclusa Alessandria. Pulci sensa fine. Da punture e ronzio di rabide zanzare non v'ha mod liberarsi, e malamente da altri schifosi insetti parasiti dell' mo. Alessandria manca di buone carni, non avendo pascoli all' intorno; manca d'acqua potabile: quella del Nilo vi viene per veicolo del noto canale navigabile, pregna di materi terrose, crassa e albiccia per più mesi dell'anno. Le conserv non compensano al difetto che in parte. Eppure il soggiorne di Alessadria è preferito da' forestieri; beninteso che l'affluenza v'è promossa da spirito di speculazione. Quasi albandonata quella marittima città, oggi riprende, se non il suo antico splendore, un aspetto di prosperità. Io posso dire di avere trovato in estate il caldo più sopportabile in Alessandria che non in Palermo, per la sua situazione di fromte all'aperto Mediterraneo, venendovi alquato mitigato da' venti Etesi, quali vi spirano a mo' di soavissimo zeffiro. In Cairo bello è lo starvi per quanto dura l'inverno, ne' mesi cioè di novembre, decembre, gennaio e febbraio, nella quale stagione l'acqua del Nilo, che serve a tutto, si trova nella migliore

condizione. A magrezza del fiume si rende quasi stagnante, crassa, caldissima; quindi limacciosa al suo ingrossare. Nel superiore Egitto è meno sensibile l'alterazione dell'acqua del Nilo, ma lassuso non v'ha refrigerio. Luoghi migliori di tatto Egitto, amenissimi per natura, sono quelli presso le due foci del Nilo; ma per ciò che oggi dagli uomini dipende non possono a lungo dilettare, specialmente chi è nato sotto il bel cielo d'Italia.... Serve frattanto a caratterizzare il clima dell'Egitto il fatto, quale offrono nel decorrere della stagione invernale le piante erbacee, trovandosi in tale stagione cariche di flori, e gli alberi più delicati conservando le loro verdi foglie. Ora dirò di un fenomeno singolarissmo, henchè ne abbia io altra volta parlato. (R. L. II §. XI).

XXVIII. Mirage de Francesi, o meglio Fata Morgana. A questo fenomeno di illusione ottica mi vi richiama il Dott. P. Foùet, di cui ei tratta nel primo volume (p. 64-75) de la mètéorologie (Paris 1854). a On a lieu de s'etonner que les anciens went pas connu et decrit le mirage », dic'egli, ed asserisce che a Herodote . . . ne mentionne même pas ce curieux phenomèu; Aristote, Pline et Diodore de Sicilie n'en parlent pas davantage. » Più esatto Alessandro de Humboldt, il quale nel descrivene tale fenomeno che si osserva pure in alcune parti dell'America, avverte che « gli antichi conoscevano bene il singolare estto della refrazione della luce nel deserto della Libia. «lo (dic'egli) leggo in Diodoro di Sicilia il racconto di questi strani fantasmi, Fata morgana d' Affrica, e le spiegazioni mi strane ancora sulla condensazione delle particelle d'aria .... Tableaux de la nature. Paris 1850. Trad. di F. Heeter, dall' orig. tedes. Nota 36 alla p. 33.)

In fatti Diodoro a bastanza si estende su di questo argomento, là ove parla de' popoli dell' Affrica vicini all' Egitto.

g Una curiosa singolarità, ei dice, succede tanto in questa « terra della Cirenoica, quanto nell' interno della vostra cona trada che sta rimpetto alla Sirte; ed è che alcune volte. « per lo più quando non soffia alcun vento, veggonsi in aria « corpi aventi la forma di vari animali, alcuni de' quali stana no fermi, ed altri si muovono: spesso ancora essi fuggono « d'innanzi a chi li mira, e spesso gli corrono dietro, el a avendo una grandezza mostruosa mettono stupore e pauri a a chi non sa, che sono mere apparenze . . . . . . . Laosa de i forestieri non usi a tal fenomeno corrono pericolo a morire di paura . . . » A ciò non si limita Diodoro. B viene notando, che di questo strano fatto . . . . alcuni 🖡 sici si ingegnano di dare una spiegazione; e consegue temente cita il tenore di tale spiegazione (Lib. III. C. 21.) Spiegazione non adeguata in vero, ma non so io che miglio re data ne abbiano i nostri moderni sapienti, checchè ne di ca Compagnoni, in nota (p. 86) alla sua traduzione del Sico lo greco scrittore.

Lo stesso Foissac azzarda ancora dicendo, che a sino alla spedizione di Egitto, il mirage era sì completamente igno a rato da' dotti, che la lingua francese non aveva termina per designarlo. L'illustre Monge, dic'egli, . . . ne ha primo fatta menzione in quella circostanza delle angoscios marcie de' soldati francesi per il deserto egizio » (op. cip. 65). Come ignorato? Potrebbesi tutto al più dire dimenticato. E parmi eziandio che troppo ei francamente ammett (p. 66) che a lo stesso Monge abbia trovata la causa, e spie gato il fenomeno del mirage ». Questa denominazione in tende forse il sig. Foissac ristringere solo ai laghi chimeric del deserto? Ma no. Egli sotto questa stessa denominazione di mirage, dottamente annovera più varietà di illusioni otti che. Parla dello Spetro di Brocken (nell'Annover): dice ch

a Pouillet riguarda come un essetto del mirage il senomeno, « in certa maniera magico, conosciuto sotto il nome di fata a morgana, quale si osserva a Napoli (?), a Reggio, ec. » (p. 72.). Dice che a si è attribuito al mirage (anthélie di Koemtz ec.) alcuni fenomeni che ne' secoli di ignoranza e di superstizione non si sarebbe mancato di considerare quali apparizioni soprannaturali; » ed ivi (p. 73) cita rimarchevoli esempii. In precedenza (a p. 65) il medesimo Foissac esprime la sua convinzione, citando un passo di Maometto, « che questo sorprendente fenomeno, il mirage sia quello stesso designato nel Korano sotto il nome di Serab ». O non sarebbe egli meglio adottare comunemente quest'antica araba denominazione di Serab; ossivero l'altra di Fata morgana? Se non altro può quest'ultima stare come termine di convenzione sanzionato dall'uso; avendo già da tempo i Normanni, e quindi i Reggiani di Calabria assegnato il nome di Fata morgena al fenomeno che alcune volte offre il canale di Messina, apparendovi larve di nomini, d'alberi, di palazzi, di colonne e di infinite svariatissime forme, fenomeno del quale fan-10 menzione i più di quanti hanno scritto sulle Calabrie, ed in modo speciale prima del corrente secolo descritto da Ignazio Angelucci .... Mirage, termine compatibilmente alla circostanza improvisato da Monge, è troppo generico, senza induttivo significato. Ciò dico, abbenchè non sia per far breccia il mio dire, mentre in Francia ha preso piede questo vago termine; sicchè nel Cosmos, giornale parigino, io leggeva, che il sig. Bravais ha pubblicato una monografa colla quale passa in rivista tutte le osservazioni di antica data e le teorie del MIRAGE. E nelle sue considerazioni il giornalista dice, che esso sig. Bravais spiega il mirage superiore, il laterale, il multiplo, (T. IV. p. 629. del 26 mag. 1854). Non saprei muover dubbio sul merito personale, essendo questo scandinavo, sig. Bravais, in fama di fisico distinto, (più volte citato da Foissac) il quale pare siasi dedicate allo studio de' fenomeni meteorologici molto appoggiandosi alle matematiche; ma non così mi persuado che, con tutto il matematico appoggio, si sia giunti a tanto di potere spiegare di que'tali fenomeni luciferi che sono i più arcani ed impentrabili dell'inconcepibile natura della stessa luce.

XXIX. Nella faccia del luogo restai io pure stupefatto nel vedere aeree figure di ismisurati animali, di edifizii, di laghi 🖈 pra le aride e deserte estesissime pianure dell'affricana tal ra. Spiegare tutto mi sembrò cosa impossibile: Iaonde circo scrissi la mia meditazione sull'ultimo fenomeno fotidrico cioè sull'apparenza di laghi nel deserto. Allorchè di que sto fenomeno scrissi nel precedente libro (S. XI), tituberdo presi il partito di non manifestare la mia opinione chè non paresse in me troppo presumere; ma ora la esporre, dappoiche altri, senza avere tampoco osservato, il tutto pretendono spiegare; così cadendo nel vecchio adagio --- Chi tub to spiega, nulla spiega - Opino io adunque, che l'apparent di laghi là, ove non sono che aride sabbie, sia fenomeso motivato dalla speciale composizione del suolo. Io osservava nella sabbia di que' deserti molti granelli frammisti di speto, di quarzo, altri minuzzoli di lucenti minerali, lamele di mica, frammenti di schisto, ec. Ecco il mio criterio. Se quelle eterogenee stratificazioni una parte di luce ripercotendo sulle minuzzaglie lucide, viene riflessa confusamente, infrangendosi i suoi raggi per la concomitanza della materia polverulenta, quale si eleva dal suolo mobile dello stesso deserto, la di cui superficie, per l'anzidetta riflessione ed infrazione de' raggi luminosi, tramanda un tale chiarore nebbioso, quale a distanza di tre a quattromila metri in quelle

estesissime pianure si assomiglia all'albescente superficie di un lago, e tanto più che il colore naturale del deserto non è gran fatte dissimile da quello dell'acqua torba.

## SCHIARIMENTI SULLA CLIMATOLOGIA.

XXX. Se spaziando per il cielo la meteorologia si trova di fronte a fenomeni enigmatici, e tuttavolta coordina fatti moltiplici da ordire amplio prospetto di cognizioni, la climotologia, che da essa desume buona parte de'suoi principii fondamentali, s'è oggimai resa una scienza collettiva amplissima, fisica e razionale ad un tempo: importantissima nella sfera sanitaria, nel regno organico, nella classicazione de popoli in rapporto alle differenti regioni abitate, ma però scienza di dissicile penetrazione, quantunque uomini preclari se ne sieno sempre occupati. Conciossiachè per tutte discipline sia venuto in rinomanza Empedoch, più grande ed ammirando dopo tanti secoli è il di lui nome per avere con i suoi suggerimenti liberata la città di Agrigento da crudelí ricorrenti epidemie, trovatone quel sommo pensatore la causa ne'venti meridionali che malsano ne rendevano il clima.

La storia (scrive Tissot) delle sensibili mutazioni dell'aria, la cognizione degli effetti sensibili che questo
fluido nel corpo umano produce.... materia tanto
lecessaria a sapersi da'medici, fu maestrevolmente ablozzata da Ippocrate. » Come Tissot, molt'altri hanno
celebrato del padre della medicina la sapienza da esso svolla nel subietto de'climi, là ove tratta dell'aria, acqua e
luoghi. Ma propriamente il vocabolo clima s'incominciò ad
usare dopo Ippocrate, ed in senso più presto astronomico
a denotare con la divisione in zone la varia condizione

della superficie terrestre, rispetto al sole. Dietro alcune precedenti vedute di Eratostene fu da Ipparco coordinata la teoria de'climi. Per mala sorte le opere di questo sommo andarono perdute, però più che mai convien tener conto di quel tanto che ne ha riprodotto Strabone, nel libro IL della geografia. « Chi divida in 360 parti (gradi) il cerchio a massimo della Terra, troverà, dic'egli, che ciascuna di « queste parti corrisponde ai 700 stadi ( si avverta che Ippara co ed Eratostene assegnarono alla circonferenza della Tana « stadj 252,000). Ora di questa misura si serve appunto li a parco (seguita Strabone al cap. V.) a determinare le distant a ze su quel meridiano che passa sopra Meroe. » Ed in altri capitolo Strabane rapportandosi sempre ad Ipparco, dice: • 1 « tutti i paesi che stanno di mezzo al tropico e all'equi a tore le ombre cadono alternativamente da tutti e due i a lati, ma în quelli al di là di Siène e del tropico di estate « le ombre gittano sempre da parte meridionale: epperò « quelli si chiamano Amsischi e gli altri Eteroschi » (p. 281) Di queste due denominazioni, Strabone, sulle orme tutta via d'Ipparco, appresso (p. 292) dà ulteriori spiegazioni Ivi appella ad altre particolarità che distinguono i paesi sottoposti al tropico nord siccome ne ha detto avanti (cap-IV.) parlando delle zone. Egli, Ipparco, determinò la line del tropico boreale a gradi 23 1/2 con tutta precisione, verificatasi nel famoso pezzo di Siène, ove confina appunto l'Egitto, e nel complesso sotto questa categoria de'clim venne a gettare le fondamenta della geodesia; e ad un tem po descrivendo (come dice Strabone, t. II. c. V.) α tutti « varj fenomeni celesti . . . . corrispondenti a ciascun luo a go . . . . compreso fra l'equatore ed il polo settentriona-« le », additò la loro influenza nel regno organico, percu in procedimento di tempo si è preso il vocabolo clima per

denotare la causa di tale influenza differenziale, ossia la qualità distintiva di un dato paese per l'influenza atmosferica, e situazione astronomica su gli esseri viventi. Frattanto è notevole che Ipparco fece, per così dire, centro l'Egitto nel suo sistema geodetico, designando il sito, la distanza reciproca, la durata del giorno, ec. de' paesi allora conosciuti. Fu esso che rilevò non esservi varietà di stazioni sotto la zona torrida. Si deve per altro ai moderni l'altra importante scoperta: che il sole scaldando sette giorni di più l'emissero boreale che non l'australe, ne consegue che i ghiacci del polo antartico si distendono a doppia distanza di quelli del polo artico. Il celebre Cagnoli ha reso comune questa ultima cognizione da esso svolta al capitolo XXIV (§ 620) delle sue Notizie astronomiche, ove tratta a lungo - De' Climi e delle Stagioni - (S. 589-622); esordiendo col dire che a per clima s'intende in astronomia una fascia della superficie terrestre terminata da due paralelli ne' quali il più lungo giorno ha mezz'ora di più, o di meno dall'uno all'altro », dalla quale descrizione rilevasi come tuttora un doppio senso alla parola clima si annetta: astronomico per un lato, fisiologico per l'altro; ma nello studio della climatologia è di ragione collegare le due parti, non essendo men vero, che a principale, e fondamentale differenza dei climi, per l'azione che esercitano nel regno organico, devono tenersi le zone, distinte coi nomi di torrida l'una, friside le due polari, e temperate le due intermedie.

XXXI. Se la superficie del Globo fosse tutta ad eguale livello, le zone, nel modo che furono stabilite da Ipparco, servirebbero acconciamente a differenziare la natura de' climi, ma come vi sono montagne, valli, pianure, e colli in ciascuna zona, queste varietà producono sensibile differencusieri, V III.

za di temperatura; sicchè nella zona torrida vi sono montagne nelle quali v'ha primavera per tutto il corso dell'anno, ed alcune vi sono pure ricoperte di neve, fatto del quale notorio esempio offre l'Abissinia. E chi non sa della Svizzera lo alternarsi in essa valli e monti siffattamente che nella medesima stagione a poca distanza da un luogo all'altri presenta il pittoresco spettacolo di prati fioriti e culmini ricoperti di neve? Riconosciuto adunque che nel sistema di Ipi parco in ciascuna zona non v'ha veramente uniformità di clima, al celebre Humboldt è venuta la ingegnosa idea delle le linee isogeothermes, o isotherme (V. Cosmos T. 1. p. 248). vocabolo che sta ad indicare, uniformità di calorico, ossisti eguale temperatura. E già egli stesso fecesi a tracciare alcuse di queste linee nell'emisfero boreale. Venuta in credito la nuova maniera, in opere di gran conto, e per esempio dirò, nell'Atlante geologico di Johnston vedonsi (tavola 42 e 43) con quanta mai possa dirsi di precisione disegnate di tali linee isotherme. Anco il Sig. Carrière ne ha indicate nella su opera (premiata con 1000 franchi dall'Accademia di Parigi) sul clima d'Italia, pubblicata nel 1849. Io non mi fermero davvantaggio sulle linee isotherme, considerando che si è questo uno studio esecutivo, e siccome pascente, il tempe farà conoscere cosa dall' operosità materiale sia per resultarne. La climatologia per servire acconciamente alla bisogna, all'igiene, deve molto più occuparsi della differenza de'climi anzichè cercarne la loro uniformità; con le linee isotherme non si raggiunge neppure quest'ultimo scopo. E certo che, tanto la differenza quanto la uniformità de' climi non resulta soltanto dalla graduazione di calorico, ossia dalla temperatura atmosferica. In ogni modo, avvegnache le 20ne non servono a designare intriseca uniformità di clima, acconciamente servono però a distinguerne la varia natura

da una latitudine all'altra; onde, la principale distinzione che possa farsi de'climi procede da ragione astronomica per le varie latitudini dall'equatore ai poli. Altra naturale differenza ne'climi resulta dalla graduazione di livello, preso il mare per punto di partenza, siccome è volgarmente manifesto, che basta passare dal piano alla meno elevata collina per cambiare subito di clima (1). Troppo è vero che si rende sensibile ai corpi viventi ogni qual si voglia cambiamento di sito e di configurazione territoriale, inclusive rapporto ai quattro punti cardinali; ed i medici sanno per insegnamento d'Ippocrate, che più giova alla salute lo avere abitazioni non riparate da monti della parte orientale. Ma alla varieti de'climi concorrono, oltre al diverso modo di azione solare, e la diversità di livello, altre speciali influenze.

XXXII. A buon titolo l'aria assume l'epiteto di ambiente atmosferico dappoiche non solo inviluppa il globo terraqueo, vi si insinua altresì penetrando in fondo ai mari, fatto ammirabile, essendo essa indispensabile alle piante, alli animali; ed ammirabile più ancora il suo ordine di proporzione: il misimum per i pesci, il maximum per i volatili, ne' quali la respirazione aerea sta come 97 a 1 su i primi. Se l'aria la principalissima parte nel mantenimento ed incremento di tutti gli individui del regno organico, l'esercizio delle funzioni in ciascuno deve però conformarsi a seconda dell'ambiente, e rendersi sensibile il variare di sito. Ma all'esercizio delle funzioni, al mantenimento degli organi vitali, oltre all'aria concorrono altre materiali potenze. Circumfusa è

<sup>(</sup>t) Il Dott, H. C. Lombard sul soggetto del clima delle montagne ha teritto una monografia di cui più giornali hanno parlato, e per intero riPorlata nei fascicoli di agosto e settembre 1856 della Bib. univ. di Ginevra.

vocabolo il quale abbraccia tutto ciò che esercita azione sul regno organico; Aria, acqua e luoghi, così esso esprime il vero concetto ippocratico, igienico e climatologico ad un tempo; intendendosi appunto per Clima la respettiva condizione circumfusa di una contrada per quanto tale condizione influisce nel modo di essere degli individui viventi; come purt possiamo dire, che i climi rappresentano nel sistema fisica lo stato differenziale delle regioni del globo terraqueo per tuttociò che esercita azione sul regno organico. La climatologia di scienza adunque comparativa, e nella sua vastità quanto utile altrettanto di difficile attuazione. Cultori valentissimi neli l'importante studio de climi non mancano. De Humbolds 4 dipinge magistralmente il clima de' tropici. Gli annali universali di medicina (OMODEI) ci mettono al giorno (fas. d'aprile 1857. p. 216.) dell'egregia opera sull'argomento in discorso pubblicata in seconda edizione a Londra, della quale pe è autore l'inglese Alessandro Taylor; e dell'altra (fas. di luglia 1857. p. 210.) del francese Boudin, intitolata trattato di geografia : statistica medica, ma con tanto pregio di questi ed altri infaticabili operatori, molto vi resta ancora prima di giungetti, alla meta. Siimi adunque indulgente, o lettore, se sul proposito del clima dell' Egitto non ti presento nozioni debitamente coordinate. Ritenendo frattanto che la natura dell'acqua, de' luoghi, e dell'aria è da contemplarsi nella varietà de' climi e così nell'indagini del clima dell'Egitto, ciascuno di tali oggetti passerò ora a rassegna.

XXXIII. L'acqua. Quanto mai debba apprezzarsi l'acqua di miglior qualità per i bisogni della vita lo disse Ippocrate, lo attesta attualmente la solerzia delle colte nazioni, i governi specialmente di Francia e della G. Bretagna, sollecitando i più valenti chimici alle analisi, onde prescegliere fra le

acque potabili le più pure per uso delle respettive popolazioni (1). Per questa parte la condizione dell'Egitto, siccome ho rimarcato altre volte, è trista anzichenò.

XXXIV. I Luoghi. Nel significato igienico e climatologico a questa categoria de' luoghi, non solo si riferisce la differenza di sito, ma la natura altresì e qualità delle sostanze alimentarie, che una data provincia produce. Quantunque l'Egitto abbondi di frumento, di riso, di fave, e di altre sostanze leguminose, è notorio che tali sostanze del paese in discorso non sono della miglior qualità. Di vino manca l'Egitte, nè vi compensa con altre bevande fermentate. In quanto al vitto animale, ho detto altrove (lib. I.) de' pesci del Nib, e di quelli di mare (Lib. II); del resto varia la condizione, se in prossimità, o lungi dal Nilo. Nel mercato di Alessandria trovi pollame in quantità, ma poco sapido; puzzolenti montoni, poco di carne bovina, e questa di bestie alquanto smunte. Al Cairo, viceversa ed in tutti gli altri luoghi lunghesso il Nilo si trova di discreta qualità il vitto animale, uova, e latticini. In quanto alle località di dimora ho già detto, che i monti dell' Egitto non sono, nè possono essere abitati; chè dove l'acqua manca l'uomo non vive. Una ristrettissima eccezione presenta la collina, che signoreggia

<sup>(1) « . . . .</sup> Per una nobile emulazione la Francia e l'Inghilterra rivaleggiano . . . nelle loro sollecitudini per il miglioramento della salute pubblica , in tutte le ricerche che hanno per iscopo di assicurare agli abitati delle città , aria pura , acque salubri , alimenti sostanziosi , abitazioni ariose e asciutte « — « I chimici di Londra , di Birmingham pubblicando in Inghilterra trattati speciali sull'acque potabili di ciascuna località , . . . ne denotano la somma importanza nella scelta . . . . » (Vedi rapporto dell'opera di Dumas , intitolata : Annuario delle acque della Francia, letto all'accademia delle scienze in Parigi il 18 Agosto 1851.

il Cairo, la di cui cima offre il più pittoresco ed esteso ofizzonte. Ivi è la cittadella, residenza governativa, con ruderi che ben rammemorano l'antica magnificenza de Soladini; e frattanto gigantesco lavoro abbisognò per avervi lassuso ma poca d'acqua, dedotta dal Nílo, e opera incessante vi abbisogna per trarla dal profondissimo pozzo di Giuseppe (R. \$47. e § 122. L. II.). Il paese abitato in Egitto riducesi adurque alla sola pianura angusta per oltre tre quarti della sul lunghezza, ed ove più si allarga, lungo la costa del Mediterraneo, la plaga è ingombra da laghi, e lacune.

Più la sfera dell'intelletto si impiccolisce quanto milisi vede, verità la quale si manifesta nel confronto di passone sedentarie con i viaggiatori. Non terrò per fermo clisia da farsi simile confronto fra coloro, che abitano luoghi bassi con quelli che stanziano in luoghi elevati: che in qui st'ultimi siavi, per tale ragione di sito, più svegliatezza mente, che non nei primi; conciosiachè l'Egitto appunto ptè senta in proposito il contrapposto rimarchevole fra la ristrat tezza d'idee degli attuali suoi abitanti di fronte alla sapienti di coloro che fiorirono un tempo colà. Ora dirò dell'aria.

XXXV. L' aria propriamente detta non consta che di sigeno, azoto e carbonio, mentre l'ambiente atmosferies comprende inoltre altri fluidi.

La cognizione chimica dell'aria, da dopo che Stahl, nd 1780, aprì la via con la sua distinzione fra flogisto, e aria de flogisticata, o vitale (ossigeno), s'è dilucidata di pari passo al progresso della scienza; nondimeno è l'aria soggetto d'incessante studio sulla precisa proporzione de'suoi componenti e per sapersi se questi variano, o no da una regione all'altra, se variano da stagione a stagione, dal giorno alla notte da strato a strato su tutta la elevatezza dell'atmosfera; se

nel trascorrere de secoli, della più remota antichità ai tempi nostri, l'aria atmosferica abbia subito alcun cambiamento. Su questi particolari la solerzia de' fisici oggi più che mai è rivolta. L'accademia di Parigi, verso il 1840, decise doversi analizzare l'aria simultaneamente in varie regioni; dietre di che, Dumas e Boussingault pubblicarono le loro nuove ricerche sulla vera composizione dell'aria (1); ed il chimico danese, Léwy, col metodo di essi loro analizzò l'aria del mare Baltico. Regnault più tardi fece conoscere i resultati ottenuti col suo nuovo apparecchio eudiometrico, che pare il referibile (2); checché il celebre Liebig in precedenza abbia posto un nuovo metodo per determinare la quantità di ossigeno muto nell'aria atmosferica (3). L'apparecchio immaginato A Regnault ha condotto con sollecitudine a dell'analisi su piccoli volumi di gas con una precisione superiore a quella, che si era ottenuta per l'innanzi, dice Foissac (Météor. t. 1. p. 448). Dall'insieme de' migliori resultati al presente si ritiene, che l'aria atmosferica costi di 21 di ossigeno con 79 parti di azoto, o più esattamente (dice Foissac op. cit. L 1. p. 448), dietro i recenti lavori de'nominati Dumas e Boussingault, di 20,8 volumi di ossigeno e 79,2 di azoto. Essa contiene inoltre del gas acido carbonico nelle proporzioni variabili da 0,001 a 0,005. Il gas acido carbonico contrario affatto alla respirazione degli animali, è viceversa indispensabile alla respirazione delle piante; e già da tempo i conosce il sorprendente commercio fra i due regni, cioè

<sup>(1)</sup> Vedi sunto negli annali uni. di medicina, (Omodei). Volumi 101 (p. 232) e 103 (p. 656) del 1842.

<sup>(3)</sup> Annali di fisica e chimica. Decem. 1852. e Bib. uni. di Ginevra. 1852. p. 117-122. Anno 1853.

<sup>(3)</sup> Comptes rendus (Acc. di Parigi) 1851. Nº 2. p. 54. e Bib. uni. di Ginevra, f. d. feb. 1851. T. 16. p. 143.

che i primi si appropriano nella funzione anzidetta l'ossigeno, e rigettano dal corpo con la espirazione il carbonico, mentre i vegetabili questo assorbono, e l'ossigeno esalana. Dalla combustione resulta il medesimo resultato che dalla respirazione animale. Noi non risentiamo si di leggieri gli effetti micidiali del gas acido carbonico atmosferico, perchè esserti micidiali del gas acido carbonico atmosferico, coè a me su di altri monti più elevati ancora, l'aria trovasi coe a dizionata dalle stesse quantità di acido carbonico, che nella dovere riguardare il carbonico come corpo avventizio, o per ramente aggregato all'aria, ma integrante, in composizione primitiva dell'aria stessa.

Su gli altri punti che sopra ho notato, non mi è dati dirne davvantaggio, ma complessivamente riferirò, che e la « analisi fatte dai chimici Dumas e Boussingault sull'aria « di Parigi, e più, da quest'ultimo, su'saggi d'aria presinde « l'Andes; da Brunner e Martins alla sommità del Faulhori; « provano (dice l'A. de mètéorologie) che in tutte le varia elevazioni, la composizione dell'aria resta la medesima se che « essa non ha cambiato in maniera valutabile da dopo « le analisi fatte ne' primi anni del corrente secolo da for a Lussac e da Humboldt »: che « la rarefazione dell'aria non « cambia la sua composizione, » che « non é per nulla gia « stificabile, come lo pensa Dalton, che la proporzione d'azo « to si accresca a misura, che ci si eleva nell'atmosfera » (Foissac. op. cit. t. 1 p. 448.): che dall'analisi del precitato

<sup>(1)</sup> Il citato passo del prof. Gio. Taddei trovo riportato nella Gatzetta Toscana delle scienze medico fisiche (D. Bettazzi diret.) 17. 250-1846. Nº 16. articolo del fu prof. Calamai, sulle cose più notevoli pronunziate alla sezione di chimica nel congresso scientifico di Napoli.

co danese, Léwy resulta essere più ossigenata l'aria mala a confronto di quella di dentro terra: Esso dice che, lo analizzato l'aria del mare Baltico, di quattro anapresa la media, sopra 1000 di peso, trovò 226,0 di ossi-, e 774.0 di azoto. Lo stesso Léwy dice ancora di aveovato nell'aria dell'Oceano più ossigeno e gas acido carco nel giorno, meno nella notte (Acc. delle scienze in gi, 18 nov. 1850: nel C-R. t. 31. p. 725) - a Tuttavolmalgrado il merito de' primi osservatori, restano ancole'dubbi nello spirito de' sapienti su di una delle queni le più importanti della fisica del Globo, dice Foissec. mendo alle proporzioni dell'azoto nell'aria in ragione moistrati. Ma per la climatologia l'interesse si ristringe nel re se varia o no la proporzione de componenti l'aria variare di luogo; intorno al quale proposito l'osservai stanno per l'affermativa. Resta dunque a noi di conoe quale si è la condizione del clima dell' Egitto rignarille proporzioni anzidette. Ma, ch'io sappia, mancano rvazioni eudiometriche in proposito, per cui dovrò limii ad una mia congettura. Io dico adunque che gli Egiespirino un aria, per le debite proporzioni dell'ossigeno, ante anzichenò; e più ancora peccante per altra ragione nea alla naturale condizione del paese. Gli nomini si no un clima, per così dire, artificiale a loro pregiudizio acentrandosi nelle grandi città (1), sistema benchè indisabile in forza della sociale istituzione, tale pregiu-) è anco più rimarchevole nella capitale dell' Egitto. Nel 1 Cairo, ove non si contano meno di 500 mila abitanti,

<sup>1) —</sup> Sulle cause della invalubrità dell' aria delle città — Una interessauomnpicazione ha fatto all'Accademia di Parigi (28 Marse 1858) il rin-Palo Chevreul.

un sesto circa dell' intera popolazione dell' Egitto, tale ne è la costruzione delle strade, delle case, che l'aria stentatamente vi si rinnuova. Migliore è per questa parte la condizione di Alessandria, città di circa 60 mila abitanti.

XXXVI. Lo studio comparativo de' climi è in stretta relazione coll'igiene, ma tale studio verrebbe meno ove non fosse coadiuvato da quello che costituisce la scienza della vita, dalla chimica fisiologica, appunto perchè non si potrebbe valutare le qualità di un clima se non se ne conoscesser chimici mente gli elementi, e come questi agiscono nell'organismo de' viventi. In fatti caratterizzare un clima se confacente no alle popolazioni non basta, occorrendo altresì conosce re l'individuale confacenza, siccome il fatto dimostra, che un clima salubre a taluni, non si confà a tutti. Prima di giungere a stabilire sani principii quanto non è occorso d'investigare? Non rade volte in fisica si presentano fenomeni contraddittorii, di che rilevante esempio offre l'ossigeno, prototipo degli elementi ponderabili, il quale con tutti i corpi si unisce e fa parte tanto dell'aria e dell'acqua, quanto dell'organismo animale e del vegetabile: comburente, ossia causa essenziale nella combustione, l'ossigeno & per avventura sparisse ad un tratto dalla atmosfera inferiore, nel medesimo istante gli animali tutti perirebbero, appunto perchè esso è indispensabile onde si effettui la combustione respiratoria. Frattanto è provato che un animale cade in assissia respirando ossigeno puro. Da questi due fatti, che pare stiano in opposizione, s'è dedotto, che ufficio dell'azoto atmosferico si sia di moderare la veemente azione dell'ossigeno nell'apparato respiratorio. Ma ritenere l'azoto per un semplice moderatore che non abbia esso parte nella ricomposizione molecolare che si effettua nell'eser

cizio respiratorio, non era massima da potersi solidamente sostenere. Ed ecco di fatti valenti chimici apparecchiarsi a più severi studii su tal subietto; e già il valentissimo *Dumas* vi ha arrecato più chiari lumi, dacchè pubblicò la memoria inlitolata appunto - Nuova maniera di spiegare la respirazione degli animali -, della quale gli Annali u. di medicina nel 1842. (Omodei V. 102. p. 437) hanno fatto plauso; e se non erro è massima del medesimo Dumas, questa ch'io leggo in un articolo del ch. Freschi, inserito dal D. Bettazzi nella Gazzetta delle scienze medico-fisiche (1850 N° 26): a che non solo l'ossigeno si assorbe nella respirazione, ma l'aria atmoderica »; cioè ossigeno e azoto insieme. Questione verte tuttavia sull'influenza dell'azoto per ciò che compete alla fisiologia vegetabile, sostenendo alcuni, con Boussingault, che l'azoto gassoso dell' atmosfera non viene assimilato dalle piante, altri in contrario ritenendo, che tale assimilazione per assorbimento ha luogo (Cosmos, gio. abd. f. d. 13 ott. 1854 p. 438). Questi cenni riguardo a' studii fatti sull' aria e suoi rapporti col regno organico basterebbero a persuadere chicchessia, che se la scienza vanta valentissimi uomini laboriosi per l'umanità, intentissimi per la pubblica salute, se la climatologia si dilata con corredo di elaborate cognizioni, non poco richiedesi ancora onde da' principii teoretici si possano desumere regole di pratica applicazione.

XXXVII. Aggregati atmosferici. Ho gia detto avanti, che oltre all' aria propriamente detta altri corpi esistono nell'atmosfera. « Le analisi infatti le più accurate de' chi- mici ci hanno fatto conoscere, che oltre all'ossigeno ed all'azoto, nell'aria atmosferica esiste l'jodio, il carbo- nato di ammoniaca, l'azotato della medesima, il carburo e ell solfuro d'idrogeno, e dei corpuscoli di natura organica,

a il vapore acqueo e l'acido carbonico in proporzioni vsa riabilissime » (1). Avverto, che quest'ultimo, il gas acido carbonico, io ho compreso nell'aria propriamente detta. Min oltre a' qui nominati ben altri corpi esistono nell'atmosfera. Gl'imponderabili: calorico, elettricità, magnetismo, luce.

Calorico. Corpo senza calorico non è in natura, nè mai tale se ne è potuto ridurre alcuno per chimica operazioni. Nel regno organico poi, e più negli animali vi sta unite di un grado sensibile, essendo indispensabile all'individuali esistenza in proporzioni relative alle varie specie, e cità tal'ordine o legge fisica che, mentre esso conserva la vita, questa alla sua volta nell'organismo svolge il calorico. Laonde si fa manifesto essere esso il principale agenti nella graduale varietà de' climi, da' poli all'equatore. Fra questi due estremi qual posto occupa l'Egitto non occorre ch' io ripeta, bastando il sapere ch'esso ha per confine la linea del tropico boreale.

La luce ha influenza, sarei per dire misteriosa, nella varietà de' climi. Certo i due estremi, l'uno per difetto ai poli, l'altro per eccesso all' equatore, sono di pregiudizio ai viventi. Noto è de' Trogloditi, così chiamati stantechè per fuggire la troppo viva luce passano il giorno in tenebrose grotte; e ciò in regioni non gran fatto lontane dall' Egitto, ove se la luce non è eccessiva, è però più che non vorrebesi; siechè gli abitanti del Cairo per difendersi da' raggi solari, oltre ad avere strade strettissime, nelle più larghe e centrali soprappongono stuoje da una banda all'altraldelle case, e tengono mercato in luoghi apparati (Bakzar) a modo di gallerie.

<sup>(1)</sup> Esperienze ed oss. di Houzeau e di Zantedeschi sul valore scientifico delle indicazioni ozonoscopiche ec. comunicate all' I. e R. istituto Veneto, pub. nel C.-R. de l'Academie. . . . de France. 1 feb. 1858. Alticolo riportato nel Tempo, giornale medico in Firenze. f. III. 1858. p. 184.

Il fuide elettrico. Grande, potentissima influenza ha certo l'elettricità atmosferica nell'esercizio della vita. L'Egitto su questo proposito presenta notevoli specialità, a farsi idea delle quali basterà rammentare che là non fulmina, non grandina e radamente piove. Ma non è poi sì facile il giudicare, se il clima dell'Egitto riguardo allo svolgimento dell'elettricità è in buona o cattiva condizione. Io frattanto inclino a credere, che da una parte ne abbia il vantaggio di non anchre il paese soggetto a cambiamenti meteorici ne'quali ordinariamente succede pregiudicevole sbilancio fra l'elettricità atmosferica e l'elettricità animale, ma che per altra pute difetti in deficienza di elettricità atmosferica. Speciali siderazioni sulla elettricità dell'Egitto riservo, allorchè sarò a parlare delle malattie ivi dominanti.

Il magnetismo, misterioso fluido per le di oui indagini oggi tanto distinguesi il direttore dell'osservatorio romano, Padre Secchi, è ovunque, in cielo, in Terra ed in modo più misterioso ancora negli esseri viventi, su de' quali tuttavia è presumibile ch'eserciti azione fondamentale; è presumibile altresì ch'esso influisca nelle diversità de' climi; ma con tutto che sieno i fisici ansiosissimi nello studio del fluido magnetico, mancano osservazioni comparative relativamente ad esso nell'interesse della climatologia.

XXXVIII. Altri corpi. È incontestabile ciocche ha detto Zantedeschi, citato avanti, trovarsi frammista all' aria atmosferica l'ammoniaca. Se non erro, primo a costatarvene la esistenza fu, nel 1851-52, il chimico Barral avendo egli, nell'osservatorio di Parigi, ritratto dalle acque pluviali l'azoto in due distinte combinazioni: coll'ossigeno (acido azotico) e coll'idrogeno, costituente, in quest'ultima, l'ammoniaca. Il medesimo Barral ha egualmente fatto conoscere la quantità

di cloro e di sostanze terrose resultanti da calce, da magnesia, di cui le acque piovane si impregnano nell'atmosfera. Sicchè le osservazioni di questo giovane chimico furono siffattamente apprezzate, che l'accademia delle scienze in Parigi (seduta del 27. set. 1852.) gli procurò idonei strumenti ond' ei proseguisse le sue ricerche — Alla sua volta Boussingault, addi avere egli trovato più cariche di ammoniaca le acque con piovono nel perimetro delle città, a preferenza delle campastri. Identici resultati hanno parimente ottenuto Houzeau altri chimici. Da cotali osservazioni sarà adunque lecito appuire, che l'ambiente delle città egizie vada inquinato più che altrove di vapori ammoniacali, essendovi colà rilevanti cause di esalazioni di tal genere, provenienti copiosamente dall'escrementi del cammello (1).

Nell' atmosfera non solo prende posto l'idrogeno combinate, all' azoto, come di sopra ho detto, ma vi si trova costante, mente anche isolato. Peraltro, essendo esso 14 volte mente arche isolato. Peraltro, essendo esso 14 volte mente grave dell'aria, va ad equilibrarsi tanto in alto che la sur azione poco o nulla è sentita da' viventi, nè influenza esserita nella diversità de' climi. Altresì il carburo ed il solfutti d'idrogeno, composti i quali pure si volatilizzano nell'ambiente atmosferico, sono da contemplarsi in contingenze speciali, anzichè nella climatologia.

L'iodio, corpo semplice scoperto da Courtois nel 1811, ha richiamato l'attenzione dell'accademia delle scienze in Parigi (V. questione presentata nel decem. 1831), de'fisici e medici d'ogni colto paese per l'importanza attribuitagli nella

<sup>(1)</sup> Un interessante relazione sull'arte di fabbricare il sale ammoniaco in Egitto scrisse il celebre Monge (V. Des. de l'Égy. Ant. mem. T. 1. p. 413-426. vol. pub. nel 1809.)

condizione fisica del Globo, ed inclusive nell'economia animale. Il professore botanico alla scuola farmaceutica di Beaujon, sig. Chatin (o Chalin?) si distingue per perseveranti indagini intorno all'iodio (1); ed è oggimai abbracciata la di
lui opinione, che desso sia diffuso ne' tre regni della natura;
che nell'acque potabili, nell'aria esista ove più ove meno;
ed assegnandosi all'iodio proprietà salutifere, si presume che
se talune popolazioni vanno più facilmente soggette alla scrofota, al gozzo, ciò sia per la deficenza dell'iodio nell'acqua
che bevono e nell'aria che respirano. Se così è, non sarà
il clima dell'Egitto per questo lato difettoso, giacchè colà
rari sono i casi di vizio glandulare.

L'Ozono. Ecco un nuovo corpo, quale peraltro non sappiamo ancora se elemento, se da combinazioni resulti, ossivvero se dalla antiveggente immaginazione è scaturito. « Le ricerche della chimica erano restate impotenti a scoprire i miasmi diffusi nell'aria; i fisici renunziarono all'idea di potere trovare la causa de'cambiamenti atmosferici, allorchè....» (Bib. u. di Ginevra, sett. 1856. t. 33. p. 136.) il chimico professore a Basilea, Schönbein datosi nel 1840 a rintracciare la causa di quell'odore particolare, già notato da altri, quale si manifesta nelle scariche elettriche, e più marcatamente dopo lo scoppio del fulmine, penetrò l'arcano del quale vengo a parlare. A quella incognita causa ei assegnò il nome di ozono, sospettando che tale odore do-

<sup>(1)</sup> In Italia, gli Annali di medicina (Omodei V. 138 p. 421. del 1851) hanno ampliamente riferito sugli studii del sig. Chatin e di altri intorno all'iodio, ma oltre a' giornali scientifici, la Patrie di Parigi, più di un articolo (del 1851. N. 337. del 1853. N. 108. e del 12. set.) ha pubblicato mil conto delle nuove vedate del solerte investigatore, appellandolo per rezzo, Chatin-Iodico, sull'esempio degli antichi Romani, che appellarono Affricano Sciptone, per le sue gesta in Affrica, ec. ec.

vesse provenire da un corpo speciale. La prima pubblica manifestazione delle sue indagini sull'ozono, Schönbein la fece al Congresso de' scienziati in Milano (1844); sicchè negli atti di quella dotta riunione trovi il dettaglio di quanto ne fu detto nelle sessioni del 19 e 26 Settembre, ed il rapporto (V. a p. 197. e 202.) fattone dalla commissione eletta all'esame della cosa messa in campo dal distinto professore di Basilea; nel quale rapporto è detto che a il sig. Schönbein riconosce « la cagione de'seguenti fenomeni: decomposizione dell'ioduro « di potassa, la decolorazione dell'indaco, la polarizzazione « del platino, l'odore ec. in un corpo elementare da lui a ammesso nell'aria comune, chiamato ozono . . . . Questa a sostanza, divenuta libera, sarebbe cagione dell'odore eleta trico e dei fenomeni di decomposizione prodotti dall'aria a sottomessa all'azione del fosforo, o dell'elettricità » — a Per a spiegare l'origine di questo corpo, il sig. Schönbein propone a di riguardare provvisoriamente l'azoto come un composto « di ozono e di idrogeno. Ed in vero, ammessa tale ipotesi, a i fatti da lui osservati ne dipendono come conseguenza nea cessaria »; dice il rapporto e prosegue. « Nel lavoro del « chiarissimo professore di Basilea sono due parti ben distinte a fra loro. . . , l'una abbraccia una serie di fatti nuovi. . . , a l'altra parte si riferisce alla spiegazione dei fenomeni ed « è tutta ipotetica.» Quindi conclude, « che la commissione a ha dovuto limitarsi a riconoscere l'importanza de'fatti osa servati dal sig Schönbein . . . . che le sue ricerche potranno « rischiarare moltissimo la costituzione chimica della nostra a atmosfera, e l'influenza di essa sui fenomeni della vita ve-« getabile ed animale . . . . . »

A me non tocca tessere la storia di questa recente fisica disquisizione; solo dirò, infra i tanti che dal 1844 in poi vi hanno preso parte, il ch. prof. Schönbein non è restato indie-

tro, e che tale subietto interessa veramente, la *climeto*gia. Però l'idee soltanto più essenziali che si hanno intorno all'ozono verrò accennando (1).

(1) Il D. Bettazzi, solerte nel redigere in Firenze un nuovo giornale di scienze medico-fisiche allora (1842.) che niuno di tal genere se ne pubblicava in Toscana, non ha mancato sino alla sua cessazione (1853) di star dietro a quanto è stato detto sull'ozono, come puoi vedere nel N. 13. d. 1844. N. del 1. Ott. 1845. N. 21. d. 1850. (sald'art. di Enrico Don ) N. 45. d. 1853. ec. Altri giornali, gli Annali u. di medicina (Omodei) affrono materia quasi da completare la storia delle disquisizioni sull'oxono. Ivi sono notevoli, uno scritto del D. Polli (an. 1850. V. 134. p. 155.), uno (1853. V. 144. p. 317.) dello stesso Schönbein nel quale si nota, che l' a considera alcuni effetti fisiologici come secondarii prodotti dell'elettricità atmosferica, e l'ozono per un semplice protosside d'idrogeno; uno (gen. 1855. vol. 151.) di Becokei; uno (1848. v. 126. p. 446.) del D. Calderini (defunto nel 1856.) successore dell' Omodei (morto nel 1840). Il Calderini crede che « l' inalazione dell'ozono produca effetti simili a quelli che sogliono produrre 11 cloro, il bromo.... Che lo stesso ozono irriti la membrana muccosa delle vie aeree e così iuduca acute affezioni catarrali, E non è solo ne' citati annali (ove, oltre a'notati, altri articoli vi sono. sull'ozono, ne'vol. 137. 138. del 1850. 1851. ec. ) che si reputa l'ozono pregiudice vole. Nel giornale dell'accademia M-C. di Torino, fas. d. 15 gingno 1848. p. 159. si legge, che Sconbein attribut all'azione dell'exone la epidemia (1847) catarrale di Berlino. Lo stesso Schunbein ha poi trattato degli effetti fisiologici dell' elettricità etmosferica e dell'azono (1851); e recentemente (1857), sotto il titolo di -. . . . relazione che esiste tra la forza CATALITTICA e l'allotropica, del medesimo soggetto. L'uno e l'altro articolo trovo inserito nella Biblioteca u. di Ginevra. V. 18. p. 194. (archivio ) V. 34. p. 308. (arc.), periodico dal quale può non poco attingersi sul proposito dell'ozono; inclusive due articoli v'ho notati ne'volumi 32. e 33. (arc.) p. 236. e 136. del 1856. riguardanti la monografia del sig. Scoutetten, intitolata L'Ozono, o ricerche chimiche, meteorologiche, fisiologiche e mediche sull'ossigeno elettrizzato (Pub. in Parigi). Anco un premio, promesso dalla società felix meritis, annunziava, nel 1852, la medesima Biblioteca u. di Ginevra (V. 18. p. 194. arc.) a chi meglio avesse scritto sull'ozono . . . . Ma senza passare in rivista quanti

Quantunque misteriosa tuttora si sia la natura intima dell'ozono, un passo s'è fatto in avanti; imperocchè eliminata la primitiva ipotesi con la quale supponevasi resultare l'ozono da decomposizione, oggi tutti convengono, e lo stesso Schönbein altresi, ch'esso resulti in vece da consecutiva composizione. Da Berzelius, da De-la-Rive è l'ozono riguardato per un'allotropica condizione dell'ossigeno (Omodei V. 144. d. 1853. Ann. di med.) la generale si ritiene che resulti da peculiare aggregazione del fluido elettrico coll'ossigeno. « Ond'è a che alla voce ozono vengono oggi sostituite le denominazioni a di ossigeno ozonato, di ossigeno elettrizzato, di ossigeno attivo, di ossigeno nascente » (Taddei, art. cit. in nota). La opinione de' più concorda in questo altresì, che l'ozono sia dannosissimo al corpo umano; ch'esso si svolga in talune artificiali chimiche operazioni, e naturalmente — nell'aria atmosferica in sequela di scariche elettriche procedenti da nuvole temporalesche — (così si esprime il Taddei).

hanno scritto su questa materia, non tacerò del nostro chiarissimo Gio vacchino Taddei, il quale avendo sull'ozono pubblicato un dotto articoli di otto colonne nella Gazzetta medica Italiana Toscana (N. 50. del 1856) se non fa mostra di suoi peculiari esperimenti, con tutta lucidezza pe raltro ti presenta il quadro analitico delle principali altrui osservazioni e argomentazioni da servire questo suo articolo acconciamente di documente nella storia dell'ozono; oltre a che con le sue allegazioni, questo valent chimico, altri ne suggerisce: I Comptes rendus XLIII. 34-XLII. 944 Journal de pharmacie, aout et novem. 1856. Corrispondenza scientifica d Roma N. 49. An. IV. Nuovo cimento T. III. (agosto) e T. IV. (sell. ott.) Annali di chimica redatti dal pro. G. Polli, 8. Ottobre 1856. ec Vertendo sempre frattanto la polemica su i mezzi di riconoscere e deter minare le quantità di ozono dalle vicissitudini meteoriche resultante nell'at mosfera, e rammenterò per ultimo la parte che vi prende con negati<sup>1</sup> argomenti il rinomato fisico di Padova nell'articolo da me citato avanti in nota a p. 84. - P. S. Anche l'Annuario dell' I. e R. Museo ec. Firenze: ann. 1857 (offre interessanti notizie sull'Ozono, a p. 116-

Se le perturbazioni atmosferiche succedessero universalmente senza differenza da luogo a luogo, l'ozono sarebbe materia di interesse puramente meteorologico, ma siccome pur troppo è sensibile la differenza de' senomeni meteorici che si svolgono nelle varie regioni del Globo, però l'ozono viene ad essere soggetto importante di climatologia, e così da doversi contemplare nell'analisi del clima egizio. Dico adunque, che se l'ozono si svolge, ossia l'ossigeno si ozonizza, si elettrizza nell'aria atmosferica allorquando il cielo burrascoso fulmina e le nuvole si sciolgono in pioggia, nell'amhiente dell'Egitto non abbia ad avere effetto tale produzione; depoichè colà il cielo è quasi permanentemente sereno. Waltra considerazione. Si vuole che « le piante vegetanti siano fonti naturali di ozono, producendosi esso mercè l'elettrolizzazione dell'ossigeno espirato dalle foglie e dalle al-« tre parti verdi, sotto l'azione diretta della luce solare » (Taddei, art. cit.); laonde è presumibile che per questa parte pure l'ozono meno che altrove si svolga nel territorio egizio, tsendovi in esso deficienza d'alberi. Tuttafiata ad assicurarsi della verità non potrò io che esprimere il desiderio onde si giunga a tanto da potere nella valle egizio-nilotica istituire sperimenti atti a scoprire come l'ozono si trovi in quell'ambiente. Se l'ozono si reputa dannoso al corpo umano, e identica al cloro la sua azione irritante manifestantesi nelle membrane muccose degli organi della respirazione e dell'olfatto, sicchè la sua presenza nell'aria possa cagionare af-« fezioni reumatiche-catarrali (1) negli organi anzidetti » (Taddei, art. cit.), sarebbe un bene per l'Egitto verificandosi

<sup>(1)</sup> Allorquando non si conosceva per nulla l'ozono, a Weikard delivo la vera cagione della corizza da una materia eterogenea diffusa
nell'almosfera » (Annali u. di med. Omodei; vol. 27 del 1823. Vedi art.
sall'opera di L. Frank che tratta dell'ottalmia d'Egitto).

la previdenza da me di sopra espressa? Ma non è da contemplarsi solo la sua azione irritante. « Quantunque si abbiano opinioni così differenti circa l'esatta natura dell'ozono, pare tutti concordano intorno alle maravigliose sue qualità come materia disinfettante » (Art. di Dun. rip. dal Bettazzi pella Gazzetta ec. N. 21. d. 1850). Il ch. Taddei conferma che « l'oreno gode come il cloro la facoltà decolorante e disinfettante »; ragion per cui « si comprende, dic'egli, come in virtù della semplice aereazione . . . . si cancellino e si distruggano dalle masserizie, dalle merci, ec. le vestigia di contagioi seminii. e come in sequela di subitanei cambiamenti nell'aria topograficamente indotti da una o da altra meteora, ne venga sopita o distrutta l'azione miasmatica. » - « E chi oserebbe c prematuramente asserire, dirò col Taddei, che una volta sta-« biliti esatti e rigoresi mezzi di ozonometria atmosferica. a non sia possibile di pervenire, per quella stessa via, al a una delle più grandi conquiste cui la Fisica, l'Igiene, ela e Medicina hanno mai sempre aspirato? . . . . alla nozione a io (il Taddei) voglio dire di mezzi veramente atti a detere minare lo stato eudiometrico dell'aria, in rapporto alle a condizioni epidemiche, endemiche, ec. » (Art. cit.). Se alla verità corrisponde la opinione oggi accreditata, che talune malattie d'indole contagiosa, le pestilenziali, abbiam più campo di svilupparsi e diffondersi là ove siavi mancan# di ozono, in contemplazione della sua proprietà disinfettante, ognun comprende che lo studio di questo nuovo corpo nel clima dell' Egitto potrebbe condurre ad importanti resultati rispetto alla peste colà dominante.

XXXIX. Corpuscoli organici. È indubitato che nell'atmosfera hanno vita volitanti animalcoli. Si vuole che miriadi di tali esseri infusorii sussistano in piccolo volume di aria, in una goccia d'acqua. A denotare la loro piccolezza si è detto (da Leuveenhoeck) che 50,000 di questi esseri viventi, presi insieme, non eguagliano il volume di un granello di sabbia!! Senza oltre fermarci sul numero e volume, è in ogni modo ben presumibile che i nominati animalcoli atmosferici abbiano una qualche influenza nell'economia fisiologica della nostra specie; e però da doversi contemplare nella differenza de'climi, per lo meno preso i due estremi, de'paesi caldi, e dei freddi, in quanto che la loro moltitudine è altresì presumibile cresca in ragione che la temperatura atmosferica si daya. Se così è, la condizione dell'Egitto dovrà trovarsi in quant'ultimo caso.

XL. Vapore acqueo. L'acqua in stato vaporoso si trova costantemente nell'aria in quantità variabile a seconda delle vicissitudini atmosferiche; v'ha poi rapporto nella differenza de'climi, essendovi per cause locali, de'paesi soverchiamente umidi, altri troppo asciutti. L'Egitto è di quest'ultima categoria, checchè nella valle del Nilo, e ne'deserti collaterali, nel corso della notte vi cada abbondante rugiada. Se alla salute nuoce l'aria sopraccarica di vapore acqueo, non perciò giova la opposta condizione dell'aria secca; e così per questo lato il clima dell'Egitto non viene ad essere de'migliori. A determinare il grado di umidità nell'aria se fin ad ora non si ebbe sufficiente mezzo nell'idrometro a capello di Saussure, tutto fa bene sperare nel nuovo metodo dell'Inglese Daniell; del quale trovasi esatta relazione nella Revue des deux mondes. (fol. del 15. lug. 1856. Art. di Jamin)

XII. Effuvi uliginosi, miasmatici. L'aria ti dà la vita, l'aria ti uccide . . . . Qualunque sia del resto la differenza di clima, in tutte le parti-del mondo si può star sani, ma

il fatto sventuratamente pur troppo dimostra, che vi sono de' luoghi micidiali, di malaria. a Avvi delle costituzioni « le quali traggono nascimento, nè dal caldo, nè dal fred-« do , ne dal secco , ne dall' umidità, ma sembra piuttosto che « dipendano da certa occulta e non spiegabile alterazione « avvenuta nelle viscere stesse della terra; i suoi tristi effati « contaminano l'aria, ed il corpo umano a questa od a quella a malattia è sospinto . . . Si dee però confessare come la « predette qualità dell' aria più o meno dispongono il nostre « corpo alle malattie epidemiche . . . . » (Sydenham: delle malattie epidemiche, p. 7). Per ciò adunque oggetto di prefonde investigazioni sono maisempre state le regioni per ludose, ritenute per luoghi di mesitiche e miasmatiche esslazioni: checchè Nacquart pretenda doversi il nome di miesmi solo alle emanazioni del corpo umano in stato d'infermità. (Opinione riportata dal Galletti di Spezia nella sua memoria sui morbi palustri ec. pub. nel 1848, quale dall'Autore favoritami trovo pregievolissima).

Pur troppo la superficie del Globo, come chiazze detarpanti la superficie del corpo, è inquinata da mofete; e vaniloquio sarebbe rifiutare l'idea che da valli paludose, da ogni maniera di acque stagnanti possa esalare materia deleteria, effluvi da ammorbar l'aria, ma la pretensione di raccogliere, aver nelle mani tale fugacissima materia è stata fin qui opera di vani conati. Non v'ha fra i cultori della scienza chi ignori le ingegnose indagini del celebre Moscati, frattanto giova rammentare i ripetuti esperimenti e resultati negativi del celebre naturalista Brocchi (Memoria sullo stato fisico del suolo romano) il quale, assoggettata a ripetuti esperimenti l'aria delle paludi pontine, non giunse a realizzare alcuna materia visibile, nulla di quel muco animale che disse aver scoperto nella malaria il Moscati. Da nuove indagini semprema i

ripetute non siamo pervenuti alla scoperta di alcun che intorno alla natura de' miasmi. Frattanto una nuova maniera di spiegare la causa della malaria di talune località (della maremma toscana) fu proposta e discussa al congresso scientifico in Napoli; di che un cenno ho dato nel precedente libro (II. § XXIII). Per accidentalità venutomi a mano un foglio a stampa, da esso rilevo che sul tema predetto sia stata pubblicata, (1850) una memoria negli Atti dell'accademia de' Georgofili. In questo pezzo di carta vi leggo il seguente notevole passo. « Si aveva per certo e con ragione, che la miscela delle acque salse con le dolci produce-• va esalazioni gradatamente nocive all'umana salute, e « che questa miscela rendeva più manifesti i fenomeni della o mal'aria in que'laghi e paludi ove si effettuava ». Come si spiega la proprietà che a tale miscela si attribuisce? La Gazzetta delle scienze medico-fisiche, che ho citato in nota al § XXIII., L. II., riferendo la lunga dicussione del congresso di Napoli, offre la seguente spiegazione. « Da questa improvvisa a mistione (si vuole) avvenga la morte e la putrefazione di « vegetabili e di animali soliti vivere esclusivamente in una « delle acque », e dalla consecutiva putrefazione anzidetta la infezione dell'aria. Con la clausola espressa nella parola improvvisa, circoscrivendosi l'azione è ammissibile l'esposto concetto; ma così non si spiega la permanenza della malaria de'luoghi paludosi; e piuttosto lo è ammissibile in senso opposto, che la invasione cioè dell'acque marine nelle paludose possa in procedimento di tempo distruggere la causa di insezione, distruggendo vegetabili e animali preesistenti in queste, non essendo altrimenti presumibile che la miscela delle due acque, se uccide i viventi, possa poi favorire i nascituri della medesima specie.

Il territorio dell' Egitto offre un chiaro esempio sull' ef-

fetto in questione. La sua spiaggia marittima settentrionale molto estesa pochi tratti ha che non siano occupati da laghi e da bassi-fondi paludosi, tutti comunicanti col mare; frattanto rarissima è colà ed in altre parti dell' Egitto, e memo ancora nella gente che abita presso ai medesimi laghi, la febbre intermittente, malattia costantemente prodotta da' missmi, dalle cattive esalazioni, ne' luoghi bassi e paludosi. Dei resto, oltre ai laghi e lagune permanenti, considerando che la condizione paludosa di quasi che tutta la valle dell' Egitte dura non meno di tre mesì dell' anno in sequela della inondazione del Nilo, farebbe supporre che questa contrada dovesse essere malsana; ma non è così. Il forte calore solare, la secchezza dell' aria, la prossimità degli aridi deserti, l'èzione de'venti, ec., tutto concorre onde sollecitamente quelle terre inondate riprendano l'aspetto di fioriti campi.

XLII. Oltre a'nominati sin qui vi sono eglino altri carpi aggregati all'aria? Saviamente Zantedeschi, di seguito al precitato passo (R. S. XXXVII), al suo concetto aggiunge il seguente del professore parigino, sig. Cabours. — Dire que l'on connaît la composition de l'air cela est vrai, au point de vue général; mais dire qu'on la connaît d'une manière definitive. Ce serait commettre une grave erreur. L'air contient une cerlain nombre de principes que l'on peut facilement reconnaître, d'autres que l'on connaît à peine, et sans doute il en existe un plus grand nombre qui ne sont point connus. — (Leçons de chimie générale, tom. I, pag. 95-96. Paris 1855.)

XLIII. Elasticità dell'aria, venti e fenomeni meteorici: entità valutabili nella varietà de'climi. In forza principalmente dell'elasticità dell'aria, più leggera a ragione che si inalza, ne resulta la notevole differenza di clima fra

i luoghi bassi ed i luoghi elevati; la quale differenza è bene rimarchevole in Egitto, di cui, siccome ho detto altra volta. la sola pianura si trova abitata. — I venti succedono molte volte in qual si voglia parte del Globo per svariate accidentalità indipendenti da cause locali; tuttavia la osservazione dimostra ch' essi dominano ove più ove meno, per modo che influiscono nella varietà de' climi, la qual cosa è ben rimarchevole in Egitto, come ho mostrato avanti (§ XXIV). -I fmomeni meteorici, soggetto di osservazioni valutabili essenzialmente nel confronto di tempo, da un anno all'altro. per caratterizzare le ricorrenti costituzioni mediche, e per compilare la storia de'successivi avvenimenti cosmico-tellunci, non sono veramente essi fenomeni da contemplarsi in tutta la loro estensione nella differenza de' climi, ma nè tampoco ne sono estranei; ed è appunto su questo proposito che chiaro esempio ci offre l'Egitto nelle singolarità notate in principio del presente capitolo (1).

(1) Troppo abbraccio Aristotele sotto il titolo di meteorologia. Seneca (Vedi Questioni naturali) ne circoscrisse la sfera nei fenomeni di cui l'aria è causa ed effetto ad un tempo; od in altri termini, secondo esso la meleorologia consideta i corpi posti fra il cielo e la terra. Il moderno Foissac la definisca per visaza la quale si occupa de' fenomeni che appariscono e si formano nell'aria (Op. cit. t. 1, p. 16). Io direi, che la meteorologia ha per oggetto principalmente di notare tutte le fugaci apparizioni celesti, le vicissitudini atmosferiche, con più alcune loro conseguenze notevoli sopra-suolo, come le brinate, ec. Benchè di ali materie gli uomini si siano sempre occupati, ciononostante, « secondo « la espressione di Alessandro de Humboldt, la meteorologia è una scienza nascente »; la di cui utilità non può revocarsi in dubbio. Vaglia a persuadersene, che dietro le ricerche sulla direzione de' venti e delle correnti del luo-Wennte Maury (il direttore dell'osservatorio nazionale degli Stati-Uniti di America), siccome rileva Johnston nella prefazione alla sua carta delle correnti e de' venti, la navigazione per l'America impiega un terzo meno di tem-10. L'Alemagna, l'Inghilterra, la Francia, l'Italia, la Russia rivaleggiano di zelo; e quest'ultima contrada è coperta di osservatorii meteorologici: ciò fa osservare Foissac (op. cit. 1. 1, p. 14); e giacche annoverasi l'Italia, conviene

Cusieri, V. III.

## Digressione contemplativa.

XLIV. Ad ogn'istante contemplando il cielo ne' suoi rapporti con la terra, restiamo colpiti da maravigliosi e mineriosi fenomeni . . . . Avvi nello spirito umano tendenza al attribuire a' corpi di nota natura non solo gli effetti che vi sono palesemente connessi, ma altri pure di latente origina: questa maniera non è di sana logica, mentre in taluni cas dovrebbesi ammettere un'efficiente incognita: il caso è an punto questo de predetti fenomeni; la incognita cagione de' quali può benissimo essere in quei principii dell'atmosfera che, come saviamente conclude Cabours, la chimica non è giunta a potere riconoscere; nè perciò potremmo questa scienza addebitare di pochezza, d'insufficienza; imperocchè sommi pensatori in ogni tempo hanno concepito l'idea che nell'atmosfera vi sia alcun'essenza capace sì di penetrare la nostra mente, ma intangibile, più sottile de' quattro noti imponderabili, la quale sfugge alle nostre ricerche. Là ove tratta della febbre continua (§ IV) il celebre Tommasini esprime questo sublime concetto: « che l'aria è forse conduttrice e d'incogniti elementi, energicamente espressi dal quid di « vinum d'Ippocrate. »

a noi lo specificare il vesuviano monte, ove il celebre fisico parmigiano, Mecdonio Melloni, nel 1839 (o 1840) fondò, e diresse sino alla sua deplorata morte, (avvenuta a 53 anni di età il 23 Agosto 1854) il tuttora esistente osservatorio. Io non vorrei trascorrere i limiti di questa nota, ma non posso dimenticare quest'uomo, caro alla scienza, il quale mi fu cortese (in Napoli, 1841) di incoraggianti parole per il mio lavoro sull'Egitto; nè dimenticare dovrà la storia il caso come avvenuto: cioè che il Melloni emigrato politico pel movimenti italiano del 1831, rifugiatosi in Francia, di la raccomandato dal governo di L. Filippo per il suo eminente sapere al governo di Napoli, da questo fu accolto, e datogli ufficio conforme alla da lui prediletta scienza.

Alcuni filosofi dalla remota antichità hanno, con gli occhi della mente, veduto nelle regioni aeree, nell'indefinibile spazio celeste, un fluido elastico di incomprensibile tenuità, assegnandogli ora uno, ora altro nome, ma sempre corrimondente ad alto concetto. Aristotele, lo disse aura di vita, i panteisti anima dell'universo. È desso in sostanza il presupposto fluido, l'etere cosmico di Cartesio; la di cui dottrina, combattuta più volte, è rimessa in credito da Carlo Fourier. La ipotesi dell'etere cosmico si collega con la dottrina di Lamarck sul principio vitale, « ritenendo egli che la causa i motrice della vita sia sparsa in que' varii mezzi ove stan-• no immersi gli esseri viventi . . . . e che probabilmente causa sia una miscela di luce e di fluido elettrico » (Adelon, fis. all'art. innervaz.). Ognun sa che perenne questione in mille modi agitata l'è questa sul principio vitale. la la esistenza di un principio universale animatore perde di credito da dopochè Cartesio nel solo moto ripose l'azione, ed in tal' idea concorse Malebranche, dicendo la vita de' corpi consistere se non che nel movimento delle loro parti. Quindi la litrina, che la vita resulti dall'organismo, sia effetto e no causa di questo, ha preso piede a' tempi nostri, sosteauta fra i medici capitanati dal Cabanis, dal Broussais, dal Magendie (sempre irrequieto, dal decorso anno 57 non più fra i mortali) ed anche dall'ideologo Tracy. Ma ecco risorgere il vitalismo, non mai spento nella scuola di Montpellier, e nella mente di più valentuomini: Berzelius, Jessieu, Cuvier, ec. benchè non bene definito da tutti in modo idenlico, e piuttosto riportandosi sotto questo nome una congerie di opinioni, talune effettivamente assurde. Fra i viventi di chiaro nome persevera il professore di clinica in Firenze, cay. com. Bufalini, valente scrittore, il quale da tempo avendo pubblicato una memoria sulla vita, costantemente propugna la dottrina della potenza organica. All'esordire de' miei studii sino a poch' anni indietro fui io pure di questa opinione, che la vita non fosse altro che un effetto, una proprietà della comune materia resultante dall'individuale organismo; ma quindi, non avutane inspirazione da alcun autore, e potrei dire allora che insciente del risorgimento della dottrina vitalistica, balenommi in mente lume repellente la prima mia opinione. Senza squittinare quanto mai è state detto su di questo grave argomento della vita, ecco adurque seccamente le mie considerazioni.

Se per quanto estesissimo il regno organico ci si appalesa in esso la vità, bisogna ammettere ch'essa la not è proprietà accidentale, ma essenza. Se un animale cesse di essere subitochè gli manca l'aria, è presumibile che nell'aria sia la essenza virtuale della vita. Dall'altra parte, comsiderando più a fondo il grave subietto trovo illusoria la spiegazione de' fenomeni vitali per il magistero dell'organismo (1); in quanto che, ammettendo non essere la vita causa ma resultato dell'organismo siamo nella necessità di ammettere altro principio virtuale della creazione e comervazione organica; cioè, resta sempre incognita la causa & ficiente per la quale la comune materia si costituisce in individuo organizzato e vivente. Se l'organismo si conserva per inerente proprietà chimica, perchè quando la vita si spenge, l'organismo tosto si disfà? in que'casi pure, sia di apople sia nervosa, di fulmineo colpo, ne'quali non si risconta

<sup>(1)</sup> I partigiani dell'organismo, dice Foissac (Meté: t. 1. p. 25) non figuardano per nulla la vita come una causa; nella loro opinione essa non è attaccata nè ad un solido, nè ad un fluido, nè ad un corpo, nè ad un organo, nè ad una funzione, ma è la proprietà di un insieme (contexture) di tessat e di organi, un movimento, un'armonia, in una parola il resultato della organizzazione.

mutamento alcuno di tessuto nell'individuo reso cadavere. Ciò sia detto riguardo alla conservazione; riguardo poi alla formazione, come spiegare la genesi de' varii individui colle sole proprietà chimiche inerenti alle molecole elementari? lagion vuole che si ammetta una terza potenza per la quale la comune materia si potè costituire in tanti corpi organizati capaci di riprodursi, sicchè la riproduzione stessa sia supre subordinata ad essa terza potenza, perchè, ammesso pure il germe preformato ne' genitori, questa preformaziome, siccome distinta dall'ordinaria assimilazione organica, porta ad ammettere per la sua nuova esistenza egualmente m mente sull'organismo; non potendosi nulla più spiegare la formazione del germe con la dottrina che attribuisce tutto all'organismo senza concomitanza di potenza attuante. Dire de l'organismo produce la vita; non porta al dovere ammettere che per la medesima ragione l'organismo debba dere origine ad un nuovo essere, perchè altro è funzionare, altro è creare.

Escludendo dall'organismo la causa efficiente della motilità, sensibilità e quant'altro è compreso ne'fenomeni vitali, tuttavia non intendo abbia esso a riguardarsi come un passivo e semplice agente, ma bensì che la organizzazione individuale per immediata proprietà meccanico-chimica sia operatrice fisiologicamente e patologicamente nell'economia animale. Dico per altro che un essere individuo, l'uomo, non sussiste solo in forza della sua costituzione organica, con tutto che attivata dal calorico, elettricità, magnetismo. Sostengo ch'esso ripete il suo nascimento, la sua conservazione, l'impulso nell'esercizio delle sue funzioni da un principio specifico, latente. Scrutando la natura per ogni verso, sono venuto nella persuasione, che tale latente principio specifico, fluidissimo sopra tutti gl'imponderabili a noi noti,

costituisca un elemento cosmico universalmente diffuso, e però parte integrante dell'aria atmosferica, elemento virtuale di motilità sensitiva, vivificante e che sia desso il principio vitale, il quale con l'aria ispirato dagli animali costituisca la vita individuale. Manca l'aria alla respirazione, cessa la vita, punto perchè viene a mancare all'individuo l'elemento vituale anzidetto.

La definizione della vita porta alla definizione della morte. Nel punto di vista or indicato calza benissimo quella morte da cessazione della vita; ma questa definizione, siccome negativa non esprime il van concetto della decessione. A persuadersene basterà ch'in adduca qualche fatto ad esempio. Il seme che si stacca dalli sua pianta, l'animale assiderato da lungo tempo, non danne alcun segno di vita e ciononostante, nè l'uno nè l'allie possono dirsi esseri morti, subito che il seme si riproduct, e all'animale assiderato si è veduto riprendere la primitiva motilità funzionante. Per questa considerazione e per altra ch'ora accemnerò, io propongo la definizione seguente. — La morte; in antagonismo con la vita, ad essa subentrante produce la dissoluzione dell'organismo individuale.

La morte, vittoriosa nel campo della natura, in consisto con la vita che di continuo distrugge ne'suoi due regni a regione che risorgano, dovremo credere ch'ella non sia un'essenza, ma parola che non significa entità, un nornulla? Or bene, io ritengo che oltre al biotico (o biolychnio) elemento cosmico virtuale, ossia di vita, altro ne esista di morte; elemento petanico, distruttivo del regno organico. Ri tengo che la causa occasionale del massimo numero dell più malesiche malattie, endemiche ed epidemiche, stia i questo elemento petanico, il quale si svolge non sempre, no ovunque in egual misura; e che però in parte da esso de

penda la varietà de'climi. Toccato questo punto della vita e della morte secondo il mio modo di vedere, mi resta da prendere in esame

La influenza della varietà dei climi sul regno organico, sul modo di essere, e carattere de respettivi popoli, e ciocché per questa parte ci presenta l'Egitto.

XLV. In ogni paese si svolgono delle forme morbose la causa delle quali si trova negli agenti universali, apparendo me whicunque; ma alcune poi ve ne sono così distinte, pecalini di forma e di origine, endemiche, sicchè forza è ammettre ciascuna resultare da cause specifiche, locali. Sono spento queste forme morbose endemiche che meglio d'ogni alto valgono a caratterizzare la qualità del clima ove dominano. Il dottor C. Boudin nel suo trattato (Traité, ec. Parie, 1857, v. 2.) di geografia, statistica e malattie endeniche, fornisce interessanti nozioni sulla caratteristica di Mrie contrade per le speciali forme morbose che vi si producono endemiche. (Par. II, S V.). « Così noi troviamo de-« scritti, dic'egli, il ragle, specie di allucinazione da cui « vengono colti gli individui che attraversano i deserti, il · beriberi dell' Indie, paralisi accompagnata da idroemia, il bicho, cancrena del retto, endemica del Brasile, il bottone di Aleppo, affezione tubercolosa della pelle, comune a molti paesi dell'Asia, il bottone di Biskara e di Amboina, lesioni 'affini alla prima. la colica vegetale e la colica secca, malat-« tia comune a gravissima delle coste dell' Affrica (al nord?) " il distoma e l'anchilostoma d'Egitto, la elefantiasi degli Arabi, l'emofilia e il labi-sulcium d'Irlanda, il senki, il asibbens di Scozia, l'ulcera di Manzatico, il Waren di Ve-« sfalia, e via via. » (Ann. u. di medicina, Omodei, ora Grifini, lug. 1857, tom. 161, a p. 210, cenno bib. a p. 214, v. passo cit.) In quanto all'Egitto giova aggiungere, che altra speciale malattia vi regna, la Dem-el-movia (che in arabi significa, sangue e acqua); ma, se io non erro sopra tutti gli endemici morbi il più rimarchevole e caratteristico è il bottone o bolla di Aleppo. Al forestiere che mette piede nella città di Aleppo non passa tre giorni, inevitabilmente gli si sviluppa nella faccia una bolla, specifica del clima del paese. Il lettore mediti sulle arcane cagioni delle nominate ed altre endemiche malattie. . . . .

XLVI. In vero, non sarò io per impugnare che, comunque avvenga, il clima influisce nell'economia, ossia nel modo di funzionare del regno organico, io credo peraltro che, più d quello ch'è in effetto gli si sia attribuito, se non altro ri guardo al carattere distintivo de' popoli. Non pochi distinti fisici hanno trattato dell' influenza de' climi sull' uomo, i primitivamente Ippocrate (1); ma se vi sono di coloro i quali troppa influenza hanno attribuito al clima nel carattere de stintivo de' popoli, altri sono caduti nell' estremo opposto Lomonaco (di cui non ricorderò la infausta fine) se piuttoso propende fra gli ultimi, pronunzia poi savia sentenza, di cendo: « Il legislatore . . . non deve fare del clima un a fatalità, a cui non si possa resistere; poichè essendo a l'educazione un gran mobile, non è da trascurarsi. (Analisi della sensibilità, par. I, c. IX, p. 68). Una verili frattanto incontrastabile si è che (come lasciò scritto Ippocrate) scema l'attività della mente tanto al soverchio caldo

<sup>(1) «</sup> Si deve al genio d'Ippocrate, (dice il Diz. delle scienze mediche) le principali verità di cui Badin, Montesquieu, ec. hauno saputo trarre da quest feconda applicazione del clima ». Ma l'autore dello spirito delle leggi non avrel be egli oltrepassati i limiti segnati dal padre della medicina?

Li questione, quanto importante, è difficile a risidversi. La doquenza de' fatti che possono dar lume, meglio che da confronto di luego a luogo, emerge dal confronto de tempi aidi na medicimo paese. Qual notevole differenza non troviame noi fra i sudditi del Papa con i repubblicani dell'an-Roma? I Greci d'oggi, col loro riso sardonico versatili sempre è vero, sono essi in tutto quali furono un tempo? L'Atia minore ha forse popoli simili a' loro antenati? Dirò mine; se il clima fa gli uomini, perche gli attuali abitanti tell'Egitto sono differentissimi da quelli che vissero sotto i Faraoni? Riteniamo adunque, che il clima influisce, ma che i estumi, la educazione, la forma di governe, la progenie, concorrano a formare il carattere delle nazioni. Avyi, una tuza d'uomini, gli Etiopi, negri, tenuti per tipo dell'Aftica centrale : la loro differenza di colore dalle altre schiatte de che resulta? Non vorrò lo dire che il clima non influisca el colore della pelle in quella gente indigena del paese ove il tole più fortemente vibra gli ardenti suoi raggi, ma le came complesse di tale coloramento si sapranno sol quando gli vomini troveranno modo di spiegare il perchè nere i

corvi e candide i cigni hanno le piume. È nonpertanto innegabile che per ragione di clima il mammibipedo wa soggetto a degenerazioni di corpo e di mente, ma ciò avviene in luoghi eccezionali, come sono appunto talune valli della Svizzera, ove predomina il cretinismo, il quale non costituisco veramente una razza, ma essenzialmente una malattia.

La potenza del clima meglio foggia nella vegetazione delle pianta. In un clima che talune nen vi allignano, altre vi nascono spontanee, e diconsi perciò indigene. Intorno a questo nascimento spontaneo delle piante i fisiologi non cessano di ricercarne la vera genesi, ma chi sa quando mai si verti a risolvere tale astrusissima questione.

XLVH. Non potendo adunque in modo pesitivo giudicare a priori dell'entità costituenti la potenza differenziale dei climi, è forza star dietro alle resultanze, o vogliam dire a ciò che la osservazione ci presenta. Come porta il mio assunto io mi ristringerò all' Egitto.

Il regime dietetico richiama sopratutto l'attenzione di chi si faccia a visitare estere contrade. Avvi differenza per ragione immediata della natura del suolo, di contratta abitudine la quale riducesi alla categoria de'costumi e delle sociali istituzioni, ma costume ed istituzione le più velte sono inerenti alla natura del respettivo chima. Così, se per un precetto di religione i musulmani abitanti dell'Egitto sì astengono dal cibarsi di carne porcina, resulta poi dal fatto che la natura di questa carne è più presto nociva nei paesi caldi che non lo sia nei freddi. Del resto, più di sostanze vegetabili che delle animali si cibane gli Egizii; e delle carni preferiscono le tenere, le albuminose, quelle di agnello, le qualmeno contengono di osmazoma. Il basso popolo trae il sua

magiore alimento dai datteri come rinfrescanti, e come astrienti; largamente usa le così dette pasteche, ossia mellogi (colà pochissimo sapidi). Riso (il pilao) condito con grateo di montone è il piatto giornaliero dei più agiati. L'acqua è bevanda quasi che unica per tutti. Nota che il Kerane divieta il vino a' musulmani, oltreache poche viti, e meno vino produce l'Egitto; ciò va a seconda del clima, ove l'abusarne è nocivo più che non lo sia nei passi freddi; ma dall'assoluta astinenza del vino ne patisce, per quello ch'io penso, l'individuo; frattanto i più agiati in Egitto botto acquavite e smodatamente ne bevono le meretrici. Li branda eltremodo gradita in quella, come in altre contrate di levante-mezzodi, è il caffè. Tabacco pochimimo vi si psa in polvere, ma moltissimo vi si fuma. Ad usanza voglimi attribuire, o a bisogno richiesto dal clima, rimarchevols è la pratica (una volta almeno per settimana), che l'uno e l'altro sesso fa del bagno a vapore in Egitto. Avvi pa costume, egualmente nell'uno ed altro sesso, di radersi d pube, come fra noi si usa radersi la barba; ma quel cosume, che appare di fantasia, sta in sostanza a impedire, che schifosi parasiti si moltiplichino sulla persona. Gli uomini radonsi pure con il rasojo i capelli, lasciandosene un ciufetto in mezzo della testa. Si lasciano poi crescere la baba, ma non prima di essere giunti all'età virile.

Inquanto alla foggia di vestire, uomini e donne del basso cete indossano una semplice camicia di mossolina, colore terchiniccio, e nulla più, ed appena copronsi le parti genitali coloro che abitano il superiore Egitto; anzi hanno più cura le femmine di coprirsi la faccia con una benda che gli cade sul petto. Ma se non si patisce freddo, il clima dell'Egitto non è però che impunemente permetta quello stare peco meno che nudi. Quanti vogliano usare igieniche pre-

cauzioni, i Turchi ed altre persone distinte, viceversa indesano abiti di lana, cingonsi ai fianchi hunghissima sciarao di lana o di seta, sia pure per sfarzo, e stannosi incan pucciati, in pien; meriggio. E si la testa a preferenza delle gambe pare si richieda di coprire per ragione del climi: conciossiache non à raro al vedere in Egitto, anco ai dimistri., Arabi e Turchi sontuosamente vestiti. con turbanti, o con doppio berretto (terbusce) di lana e senza calze. Con piedi affatto nudi vanno i villici e la plebaglia. Il beduine del deserto tien fissa con coreggia una suola alle piante, piuttesto a difesa della cocente sabbia; una coperta anne data sopra la testa indossa per tutta veste, ma sempre d lana nella guale sta involto notte le giorno il comunque i caldissimo ambiente.

Il clima dell' Egitto permette egli che si possa impune mente dormire all'aperto cielo? Veramente in Cairo, e le nanche in Alessandria, la classe de servi demme sopra le terrazze delle case, ma ciascuno è canto di tenersi bat coperta la testa con coperta di lana, mobile che il min mi serabile a tal'ogretto sopra ogn'altra cosa procure di nesedere. Alusereno si dorme viaggiando per la valle e di ne gessità ne'deserti dell'Egitto, in vero senza che la saluta# risenta gran fatto. Arroge che le case in Cairo, oltre avere ampli halconi, hanno nelle stanze da letto finestre e fines strini con graticole di legno senza vetri, ne imposte, pel modo, che il aria di fuori giunge sopra i dormenti : que st'usapra per altro non prova che la sia senza nocumento come a suo luogo mostrero, and a service in a contraction of the contr and the control of th

XLVIII. La differenza da un clima all'altro siccome megli si manifesta nello stato d'individuale, infermità. fatto rile vante sarebbe se vero fosse ciocchè asseverano tanto gl'in-

are moved wart in

digeni che i medici europei in Egitto, cioè che il brodo di serse in quella regione sia nocivo, per aon dire micidiale, in tutte le malattie, sempreché accompagnate de febbre. Or bene, identica assersione io la ho intesa in più paesi del levente, in Smirne, in Costantinopoli, in Atene, ec.; luoghi tatti di olima marcatamente differente da quello dell' Egitto; a posso allegare in contrario, che ho vedato risanati hon sechi malati sotto la mia cura, amministrandoli; dentro esti limiti, quel ristorante alimento in tutti quei paesi pe' quali esso tenevasi per micidiale; amenochè nel territorio esia di subito osservai l'inculcatomi precetto di dovere te-and di carne. Considerazione fatta su quest'importante puto, può ritenersi che ne' paesi caldi come l'Rgitto la An è più suscettibile, o vogliam dire meno tollerante di tuto ciò, zimo attonanti o deprimenti, che possa eccedere il bisogno dell'individuo sofferente, anxichè accettare per massima; che il clima dell' Egitto si opponga assolutamente all'usa del brodo di carne tostochè uno cade malato; e condado, che non tutte le consuetudini sono prova certa di 

Llindole delipopolo può avere un significato più positie, initavia delle qualità ed abitudini dell'egiziano non
secce stabilirpe un tipo desumibile dalla natura del clima,
reciache nel enedesimo popolo della valle nilotica è notevie il pontrapposto di svegliatezza e pigrizia. È passato in
Poverbio l'ozio, la gravità degli orientali, inclusive degli
legizii, ma veramente quel non far nulla è proprio della
casta signorile, del dominante Turco, e diciamo pure dell'infina gentaglia, la quale non sa industriarsi; mentrechè
l'infina gentaglia, la quale non sa industriarsi; mentrechè
l'infina gentaglia, la quale non sa industriarsi; mentrechè
l'infina gentaglia, la quale non sa industriarsi; mentrechè
lei virsemo in Egitto di coloro che servono (i seis), corrento avanti; al cavallo cavalcato dal loro padrone, altri

correndo dietro al somaro di vettura, il quale benche relontariamente vada con celerità, il conduttere lo stimule
di continuo e lo tiene al trotto e al galoppo da mane a sera
per città ed alla aperta campagna con tal leggerezza di
passo lanciato oltre il comune meccanismo muscelara
Ne volendo argomentare oltre misura da attitudini di indi
viduale specialità, addurrò altri fatti dal complesso de qual
possa emergere il criterio sulle cause della maggiore o mi
nere attitudine del popolo egizio, composto per la massimi
parte della schiatta araba.

🦠 Se rimontiamo a 60 anni indietro, prima dell' invasione francese, nei troviamo gli Arabi in Egitto tenuti a vile nel l'arte militare. Vorrà ciò attribuirsi al clima? Ma devel però considerare che tale concetto ebbero sotto il dominio de' mamelucchi i quali volevano loro soli esser padroni delle armi. Siane prova contraria, che venuto al metere M.A.M. giunse egli, non solo a formare corpi di armata con i suti Arabi dell'Egitto, ma a renderli altresi valorosi soldati 🛦 meritare rinomanza onorevole nella storia militare: indisive per la campagna (4854-55) di Crimea contro il colore Russo. Il soldato arabo-egizio non dietreggia nel campo di battaglia, vogliasi ciò pure attribuire ad incuranza di conservare una vita logra da patimenti. L'Arabo : pazienti simo, esse sopporta qual si voglia disagio e privazione, potisce la faine, la sete senza dolersi; abituato a stentatisti mo vivere, incallito il cervello sotto il giogo del dispotismo

XLIX. Ma diciamo della costituzione fisica degli abitani dell' Egitto. Essi, generalmente parlando, non presentano nerboruta membra, e men che mai pronunziato è il sistema muscolare nella razza araba, ch'anzi l'Arabo, di media statura, si distingue per le sue esili gambe. L'aspetto di tutti

el inclusive degli Europei domiciliati in Egitto, ha del macilente. La influenza del clima si manifesta in Egitto in breve tempo, conciossiache quelli che vi andò con viso pieno lo fa affilato in men d'un anno. Piuttosto adusto presentasi il lefuino vagante per il deserto di quella calda regione. In quanto al colore, raro incontri chi abbia faccia rubiconda e sia di florida vegetazione. Di colore bronzino sono gli Arabi, ma più per razza che per ragione locale. Frattanto nel sesso fuminile anco fra le femmine arabe quelle che vivono ritirate, come le copte, le turche, le circasse, ec. conservano limbissima la pelle. In quanto al periodo della vita, e delle saccessive età, gli abitanti dell'Egitto a 45 anni geminente parlando hanno la fisonomia del vecchio, e podi altrepassano il sessantesimo di loro esistenza.

Par i venerei godimenti maggiore è il trasporto in tutti i paesi in ragione diretta del clima caldo; sicche in Egitto questa fendenza è rimarchevole; rimarchevole v'è altresi la proce e prolifica fecondità: fatto già notato dal padre della medicina, là ove parla dell'aria, luoghi, ec. (\$ 33). La femmina in Egitto può esser madre a dodici anni; e vi si effettuano in fatti comunemente sponsali, che a vederli apparicono coppin di giovanetti e bambinelle. È poi rimarchevole il puesperio delle donne egizie per la facilità con la quie esse partoriscono, e conduconsi consecutivamente saza cura di sè. « In grazia del clima e dell'ammirabile conformazione del corpo, sempre libero entro amplie veti, le egiziane feconde al pari del suolo che le nutre channo quasi sempre parti felici. Cotesta grand' opera della catura . . . . si compie con molti minori sforzi e patimenti in Egitto che altrove. » (Vis. Combes. Viaggio, ec.) lo pure, come il Visconte Combes, « fui assicurato che non "è raro vedere in Egitto donne le quali sorprese ne campi

£10

da

« in mezzo alle loro occupazioni dai doleri : . . . in mezzo « senza turbarsio il: momento del parto apertando ortinia a elleno stesse a casa il neonato, e tornando l'indomani si « loro cotidiani lavori. » In conferma di che lo: stesso:signor Visconte racconta nel suo viaggio in Egitto (di cui ho letto il precedente e seguente brano riportato nella Gazzettes privil. di Venezia, 1846, num. 17), « che una donna maritatæ. « a Beni-suef, (Alt. Egit.) messasi in via per andare a sgra-« varsi in casa di suo padre, a Minich, stradafacendo fia presen-« dalle deglie di parto, essa al sopraggiungerle de deloriti « adagiossi sotto di un albero (sola?) ed ivi si si sigravo; « poco stante la medesima donna fu ricevuta nella barca-« ove trovavasi esso », signor Combes. Di consimili casi com è che manchino esempi nelle nostre contrade; sempre paraltro attribuibili a circostanze eccezionali, e per lo più alla miseria. E a cosa la miseria non costringe? Certo si è che le donne in Egitto sono in condizione miserabiliasima. Omperchè alla prolifica generazione non corrisponde la popelazione in Egitto? Dai fatti che sono per narrare, si voglianco o no attribuire al clima, chiara ne resulterà la ragione.

Rimontando al periodo compreso fra il XIII. ed il contre rente secolo, in cui hanno signoreggiato i mamelucchi rente secolo, in cui hanno signoreggiato i mamelucchi rente secolo, in cui hanno signoreggiato i mamelucchi editori continuo non vi allignava proleche la cosa sia corsa così, inclino a crederlo, considerando che i capi mamelucchi (in numero di 24 col titolo di 1807 cossia governatori, da dopo la conquista di Selim I nel 1817 per conservare la forza numerica della loro armigera cui tennero sempre il sistema di fare di continuo nuovi acqui sti di giovani schiavi, traendoli principalmente i dal paese che ne aveva fornito la prima legione formata dal Sultano successore di Saladino, a modo di guardia pretoriana. Non

devo tuttafiata tacere, che un Olivier ha dubitato della asserta osservazione, cioè che prima di giungere alla pubertà i nati per copula de' Circassi mamelucchi siano sempre morti in Egitto, perche il clima non favorisse la loro propagazione (Voyage, etc. Paris 1800-1807, vol. 2, pag. 144).

È manifesto, che vanno scemando le popolazioni di pari passo che decadono le nazioni, venendo con esse meno le loro respettive politiche istituzioni. Eppure nella miseria la congiunzione fra i due sessi e la figliuolanza non scema. Ma dove appunto è miseria, meno cura, e però maggiore è la mortalità delle creature bisognose dell'altrui assistenza. Di tatto ciò chiaro esempio offre l'Egitto, che mentre un tempo fu popolatissimo, repugna lo attribuire alla natura del suo clima la scarsa popolazione attuale. Circa tre quinti dei nati muore in Egitto prima di giungere al terz' anno. Di questa significante mortalità il Dott. Lodovico Frank (Collection d'opuscules ec. Paris 1812, p. 14) rileva più cause. Egli ne attribuisce la prima a' matrimonii in età precoce; la seconda a' mezzi là usati per accelerare il concepimento, Per cui non pochi moiono appena nati; la terza al costume delle madri di allattare i loro figliuoli non solo nel decorrere di una seconda gravidanza, ma più oltre, per modo che nel medesimo tempo allattano quelli del primo e quelli del Secondo parto, di solo latte nutrendoli sino a che non Ono spoppati; e per di peggio, quarta causa, accomunan-🗪 și più nutrici, avviene che una creatura succhia latte da e, da quattro donne diverse. Che una delle cause sia, covuole il Dott. Frank, ne' due estremi, che talune madri n troppa mollezza allevano la prole, altre con negligenza, non sosterrò; ma con esso lui convengo del resto; che soverchio calore atmosferico predispone i neo-nati in 🛂 itto a malattie mortali, alla dissenteria, alla diarrea, al

marasmo. La dentizione, la sifilide sì davvero vi uc un gran numero di esseri in tenera età, ma niuna n v'è tanto micidiale quanto il vaiolo, non solo per in questo esantema, più ancora per il cattivo volgare : di cura. Perchè, mentre vogliono difendersi i mala l'aria esterna e dal freddo, si spingono alla tomba cesso di precauzione.

#### ADDIECONE.

Trovo nel libro intitolato La medicina delle passioni, di G. B. Descu sione italiana di Fr. Zappert. Milano 1853) al capitolo IV, p. 36 e not 557, significantissimi passi sul valore assegnato alla diversità de'climi, c pensatori, Platone, Aristotele, Cicerone, Geleno, i quali, appoggiandosi a di Ippocrate proclamarono che il clima contribuisce potentemente a dei la costituzione fisica e morale de'diversi popoli; e massime non men che di Eratostene, citato da Varrone, dal moralista Charron, da' moc diu, Montesquieu, e Herder; ma siccome il citato libro del meritis scuret divulgatamente è conosciuto, basterà ch'io lo rammemori ai miei onde faré le debite considerazioni intorno all' importante tema da me in temente sposto.

# LIBRO QUARTO

L'EGITTO CONSIDERATO PER IL LATO DEL REGNO ORGANICO.

Azimali e vegetabili furono dagli Egizii consacrati some di peculiari divinità, e però tenuti a sacro ornamento ne' tempii e nelle cerimonie di culto . . . . Venera**fisim**o fra i quadrupedi il gatto, pena la morte a chi, anco per inavvertenza, ne avesse ucciso uno. Se è vero che Sancognatone lo abbia detto, (cit. da Compagnoni, pref. al L. XI di Diodoro) pure le cipolle appo loro furono nel novero de' veretabili privilegiati di venerazione. Laonde, nel libro della Divinazione, Cicerone scrive, non esservi invero suprestiione che gli uomini non abbiano abbracciata; ma non v'è ncora popolo alcuno che abbia pensato di mangiare i suoi di. Questo modo di motteggiare l'antica sapientissima narione sia pur concesso al grande oratore della romana repubblica; ma poi seriamente pensando troveremo quelle religiose invenzioni meritevoli di considerazione. Un moderno (Chom. Figeac.) riflette, che « pensarono gli Egizii « sosse più degna cosa adorare gli Dei in simboli dal loro « soffio creatore animati, che non nei vani simulacri di « materie inerti; e crederono altronde, dic'egli, che la qua-« lunque intelligenza degli animali li stringesse in parena tela cogli Dei e con gli uomini » (Universo pittoresco).

Abbenchè l'uomo si tenga superiore a tutto quanto ne campeggia sulla faccia della Terra, gl'è forza invocare il benefizio del muto regno vegetabile, senza del quale neppure gli animali essenzialmente carnivori potrebbero sussistere. Nella continua trasformazione della materia il regno inorganico somministra, il vegetabile elabora, l'animale comsuma. Quel riprodurre una medesima pianta per secoli 🥰 secoli il suo fratto sorpassa quant'altre mai opere della natura. È infine dalle piante che abbiamo il maggior numero de' medicinali, i materiali per le manifatture, per 100 costruzioni principalmente marittime. A buon dritto ciò no per tanto la Botanica è delle più apprezzabili scienze, no limitandosi altrimenti alla enumerazione e classazione delle piante, ma, oltre ad investigarne le singole proprietà, i pazientissimi cultori sono giunti a conoscere l'intima tessitura organica, l'andamento circolatorio del succo, o linfaora ascendente ora discendente a seconda delle stagioni. le sue trasformazioni, l'assorbire e l'esalare della pianta . tutte cose insomma che non pare credibile la natura ne abbia rivelato il segreto.

Una delle cose ammirabili si presenta frattanto nella varietà delle piante a seconda delle varie regioni; per la qual ragione la scienza si dirama, estendendosi in confronti-L' Egitto, paese ubertosissimo, tuttavia non presenta in fatto di piante indigene specialità da fare risalto nella geografia botanica; ma in ogni modo non potrei io entrare a fondo di questa materia. Mi limiterò adunque solo a quanto concerne l'effettivo della produzione lucrativa.

Terrò il medesimo metodo più presto popolare, riguardo agli animali, enumerandone le varietà più rimarchevoli; ed in fine del genere umano in special modo farò parola.

## SEZIONE L

## DELLA VEGETAZIONE.

Ferace porta assai piante, e frammiste
L'utili molte, a perniziose molte.
(OMERO, Odis. 1. IV v. 227, trad. d. Monti)

.... o Tegæe favens; oleæque Minerva Inventriæ; uncique Puer (Osiride) monstrator aratri-{Vingilio, Georg. L. 1.}

ed mines

I. Oltre la decantata fertifità dell'Egitto troviamo in Imero segnalate di speciali virtù le sue piante indigene; in conferma di che Erodoto ne ripete (L. II. § 116) i versi, parlando d'Elena, così dicendo « Tai la nata di Giove utili arca — Farmachi, dono a lei di Polidanna — Sposa egizia, ove la terra --- Ferace porta assai piante, ec. (Altra traduzione: . . . a Egitto, ove la fertil terra — Cose buone, e donnose un produce: — V. annotaz. del Mustoxidi . . . . ») " In tutti i tempi, dice un moderno scrittore', (Cayla Polla Patrie. 1852, n. 272) nell'agricoltura in Egitto la mano uomo non è stata necessaria »; conciossiachè lo storico culo pure affermi (lib. I. s. 1. c. XI), tanta poca opera igere il suolo egizio, che i villici dopo la inondazione getto il seme, vi mandano il bestiame a conculcarlo e ne otngono senza altr'opera il raccolto. Ciò che disse Diodoro, "\secolo in secolo siè andato ripetendo; ma" non è veraente che la terra produca frutto in Egitto con poca fatica. nza la irrigazione a che ridurrebbonsi i prodotti della le nilotica? « Bel cielo e suolo ubertoso » (Rozière), sì, a con laboriose incessanti cure di manufatti; e dove questi han fine, là incomincia il deserto; verificandosi pur troppo il motto del viaggiatore Osburn « .... un piede su di un suolo fertilissimo, l'altro su di una terra sterile e incolta. » Mi si permetta di affacciare un confronto per meglio giudicare della naturale vegetazione nel suolo egizio. In varie e più regioni del Globo lasciate vergini alla sponteneità della natura, esistono estese e foltissime foreste; il Egitto al contrario, ove l'acqua del Nilo non giunga, el la mano dell'uomo non concorra, nuda di vegetazione è faccia del suolo. L'Egitto non ha selve, non ha alberi alto fusto, solo qualche specie di mezzana altezza, il sie moro, la palma dattilifera, ed è di quest'ultima e non alti che vedonsi circoscritti boschetti.

II. Come e quali piante esotiche allignano in Egitto di problema da risolversi, ed oggimai può dirsi risolumento de cure di M.d Alì, di suo figlio Ibrahim, e loro agento sono state trapiantate nella valle nilo-egizia piante di oggimai piante di oggimaiera, fatte venire dall' Europa, dall' Asia, dall' Americati e « si è osservato, dice Eyriès (nell' Ency. mod. vol. XIII. p. 510, Paris. 1848), che la maggior parte delle piante di giardino comuni in Europa.... degenerano nel such egizio. » Ciò potrà attribuirsi in qualche modo al clima, dipende non meno dall' inesperienza di coloro i quali somi incaricati ad averne cura. Comunque si siano praticati diligenze « non s'è potuto mai in Egitto acclimatare il el riegio (1), dice. Foissac (Mété. t. II, p. 407), come già le aveva detto Malte-Brun, escludendo questi di più il mandorlo e l'avellano. Io posso aggiungere a schiarimento del

<sup>(1) «</sup> I ciriegi non apparvero in Italia che dopo la vittoria di Lucullo, isquale li porto dal Ponto a Roma nell'anno 680 della sua fondazione. »

vero quanto dicevami il nostro solerte fiorentino Corsini, che 1 per molt'anni impiegato presso il vice-rè in Egitto. Meno pepe, il ciriegio, il pesco, quante piante il vice-rè M.d Alì reva fatte venire dall'estero tutte hanno allignato a Sciug. luogo di delizia (a quattro miglia dal Cairo) del mesimo vice-rè. Ma chi vide mai in Egitto il castagno, il no, l'abeto, la querce, il cerro, il leccio, o altre piante alto-fusto? In quanto alla fertilità del suolo io non deinerò dalla comune credenza, ma rettificherò l'idea che ne ha, ritenendo che due volte l'anno nel medesimo mimo della valle in discorso si semina e vi si racmilie; conciossiache i due raccolti sono essenzialmente di picie diversa, e ciò è attribuibile più alla temperatura mosferica che alla fertilità del suolo. Propizia la prima, becoce ne consegue la vegetazione, e così l'agricoltore ha mpo ne' dodici mesi di seminare e raccogliere fave ed alm biade là ove aveva precedentemente seminato e raccolto fromento od altro seme. Ubertosissima valle in vero, tutfiata non è senza enfasi la relazione che nell' Universo (o eria e descrizione di tutti i popoli ec.), sull'orme di Roziè-, ne ha dettata il sig. Champollion Figeac (V. a p. 5 trad. Falconetti, Venezia 1834). Ad ogni modo avvì rimarchele differenza dalla presente alle remote età; da quando riveva Plinio (1), da quando Diodoro di Sicilia narrava ser l'Egitto terra produttrice di una varietà grande di atti (lib. 1 c. IX).

III. Ĉerto che, se varietà di utili piante fiorirono un empo nel suolo egizio, oggi non son più. Fra queste:

<sup>(1)</sup> Egyptus frugum quidem fertilis sima, sed ut prope sola iis abere possit, lanka est ciberum ex erbis abundantia (Pli. E. 21, c. 15).

... H. Papiro. (Biblus) quale coltivarono accuratamente el Egizii da antichissimo tempo. Lo storico di Alicarnasso par lando (L. II \$192.) del loto e di altre Piante mutritive mi scenti spontanee ne' campi dopo che vi han mareggiatera acque del Nilo, viene alla pianta in discorso, dicendo, ed biblo, quello che annualmente nasce, svelgono gli Egizii delle paludi, indi ne recidono la sommità e la convertono a qui che altr'uso, e il disotto che resta quanto un cubito. Il giano . . . ma coloro che vogliono fare aso di biblo i buono, l'arrostiscono in ardente formo e così se ne cibar Valutabile è questa relazione di Erodote per Pantic mentre poi molte altre cosa sono state dette e sono :ail di questa preziosa pianta. Non che le parti esteriori e vano di cibo, anche le radici del biblo, le di lui fronde s ministravano materia per tessuti di vario uso, per capi cordami ec. Di più, asserisce l'autore (Jal) de l'archiali naval (T. II. p. 46, Paris 1840), che gli Egizii abbiano and barche costruite con legname di papiro ed armate di valle cordami egualmente di papiro. Questa pianta alquanto fattizuta a mode di ombrello, con lanugine nel vertice a melli di chioma, è esile del resto. Stelo lungo circa dieci piedi nudo sino alla sommità, con al più quattro pollici di di metro. È poi certo che fonte larghissima di ricchezza fu essa per l'Egitto; conciossiache appalesasi a' nostri ce chi ne' vecchi documenti, che portano questo nomici di pa piri, l'uso estesissimo che delle tuniche del suo tronco cevasi per la scrittura; da che appunto è venuta la deno minazione di biblioteca. Quanto oggi siansi resi preziosi i papiri, è superfluo il dire, ma non dovrò tacere dell'art delicatissima che tanta accuratezza esige per svolgere i ro toli di papiro che mano mano rinvengonsi negli scavi di anti che dimore, in Egitto e altrove e più che mai nelle rovine

di Ercolano e di Pompei. Io restava attonito, essendo a visitare in Napoli il grandioso stabilimento detto degli Studii. nelle stanze annesse alla Biblioteca, vedendo ridurre alla primitiva forma e svolgere di quei rotoli di papiro, che preso avevano la sembianza di cilindri carbonizzati (1). Tutto fa presumere che da remota antichità, non meno di 1800 anni avanti l'èra volgare, il papiro sia stato impiegato per la scrittura. L'uso se ne estese non che in Oriente, mell'impero romano, presso varie nazioni d'Europa sin'oltre il secolo XI; ed è notevole che la pianta propriamente indigena dell'Egitto, richiedente suolo pantanoso e calda temperatura, non allignava in altre contrade, nè tampoco melle romane campagne, ove si procurò d'introdurla; laonde seza ulteriori dettagli si comprende che, lucrosissimo dovè essere per l'Egitto il commercio del papiro manifatturato. Abbandonato l'uso di scrivere nel papiro, neppur la pianta a è altrimenti procurato di coltivare in Egitto; tuttavia alcuna vi si trova ancora (2).

<sup>(1) «</sup> Possono vedersi a Parigi, nel Museo egiziano del Louvre e nella Bi-« blioteca regia, belli manoscritti sopra papiro d'Egitto e di tutte le epoche: » dice Champollion Figeac nell' Universo pittoresco. ec.; al qual passo il traduttore Falconcelli aggiugne la seguente nota (p. 25) « Non solo nella Biblioteca « di Parigi, dic' egli, si conservano manoscritti papiracei d' Egitto, ma sì an-« cora in molte altre d' Europa. Pregievolissimi sono quelli posseduti dalla Bi-« blioteca imperiale a Vienna, quelli del Museo Britannico a Londra, gli altri « moltissimi del Vaticano, Torino, ec. » Ma perche, domando io, appena accenmare Torino che possiede papiri di maggiore interesse, e per nulla fare menzione di Napoli? . . . . Del resto, Plinio lasciò scritto (Sto. nat: 1. 13) di guando si incominciò a ridurre il papiro in fogli per uso di scrittura. Strabone qualche cosa ne dice (nel lib. XVI.) per altra parte; e benchè non molto ne parli Erodoto, è apprezzabile la sua relazione per l'epoca a cui rimonta; ma ruel più e meglio che si sappia è da Teofrasto, e da Dioscoride, i quali l'un lopo l'altro enumerarono i diversi usi di cui gli Egizii facevano delle foglie, lel frutto e del legno, e scorza del papiro.

<sup>(2)</sup> Il Libri, nel tomo I, p. 159 della sua Storia delle Matematiche (1838), Cusieri, V. III. 16

Il Bisso (Byssus, ossia il Butz, o Buz de' libri sacri ). pianta dalla quale sino da più remoti tempi traevasi un filo con cui ordivansi stoffe, per lo più tinte di porpora, di ura valore superlativo. Quelle femmine che volevano distinguersi nel lusso ricorrevano al bisso. Di bisso alcuna volta usarono vele per le loro navi i Tirii, come lo esclama il profeta Ezechiel per denotare la smodata sontuosità di quel popolo commerciante. Byssus varia de Ægypto texta est tibi in velum (c. 27. v. 7. « Il fin lino di Egitto, lavorato in ricami era ciò che tu spiegavi in luogo di vele »: trad. d. Diodati) Da questo passo della Bibbia appare, che la miglior qualità del bisso provenisse dall' Egitto; checchè il sig. Cayla ne' suoi studii storici, ove parla dell'agricoltura presso i Giudei (Cap. III § 12. v. La Patrie, 1853 n. 4) appoggiandosi a Pausania e a Plinio, ritenga che il bisso fosse preziosissimo prodotto dalla Palestina; benche esso sig. Cayla avverta. che i Giudei, prima della cattività di Babilonia, non conoscessero la cultura del cotone, e che dall'Egitto questo ed altro genere di tele traessero. Nella graduazione de' tessuti. Plinio (L. 29, c. I) pone in primo luogo il lino incombustibile (l'amianto) e subito dopo il bisso, fonte adunque di ricchezza per l'Egitto, ma essiccata oggimai (1).

dice: che la esportazione del papiri dall'Egitto sia mancata consecutivamente all'invasione degli Arabi, e loro dominio nell'Egitto stesso.

(1) Nella Storia dei differenti tessuti campeggia per l'antichità ed eccellenza l'Egitto. Omero ha consacrato alcuni suoi versi a descriverne le fabbriche di Tebe; e nei monumenti vedonsi disegni di macchine che v'erano adoprate. I Fenicii nel loro estesissimo commercio traevano appunto dall'Egitto i tessuti più pregevoli. La finezza di alcune stoffe fabbricate in Egitto era, siccome attesta il vecchio Plinio, somma. Il console Muciano, assicura, dic'egli, di aver veduto a Rodi nel tempio di Minerva una corazza di Amasi, re di Egitto, formata di impenetrabile stoffa di cui ogni filo era composto di altri 365 fili; ma non sempre bisogna prestar fede alle parole di Plinio, dice il sig. Petit in un suo articolo sull'industria dei tessuti (V. il Debats e Monit. tosc. 1855, num. 246).

Ciborio o ciamo. (Aegyptiaca-faba.) All'albero di questo frutto Strabone (L. 17. p. 234 e 281, col.) assegna uno sviluppo presso a poco eguale allo stelo del biblo, cioè di 10 piedi, ma più fronzuto e fiorito, talchè ne'luoghi acquatici ove vegetava accorrevano gaudenti per starvi all'ombra delle sue spaziosissime foglie. « I concorrenti, dic'egli, portati da certe barche telameghe (barche aventi nel mezzo una o più sile) si addentrano nel folto di quegli arbusti e siedono all'ombra delle loro foglie, le quali sono tanto grandi che rossono adoprarsi in luogo di tazze da bere. . . . » Dice pi le stesso Strabone, che tutte le botteghe di Alessandria erano ripiene di dette foglie per l'uso appunto che se ne facera in vece di vasi da bere; e che gli abitanti delle campagne ne facevano lucroso traffico. Il frutto di questa pian-4, ossia la fava egizia di grato sapore, al dire pure di Diodoro (L. 1. c. 1X) serviva di alimento abbondantissimo appo la nazione di cui si parla. Se questa pianta, di cui parlano gli antichi or citati autori, è quella stessa che oggi si nomina aro colocassia, essa nasce tuttavia spontanea in Egitto, ed in altri luoghi. In Portogallo, nelle isole dell' Arcipelago, in Siria, nelle Indie, in America si coltiva (dice il Gera).

Il persea, albero producente frutta di estrema dolcezza, il quale, al dire di Diodoro (L. 1. c. IX), portarono dall'Etiopia in Egitto i Persiani al tempo di Cambise. Strabone (L. 17 p. 281.) afferma essere il persea albero grande con frutto dolce e voluminoso e che alligna soltanto in Egitto e fra gli Etiopi. Ma non dovrò io nascondere la mia incertezza nello specificare la natura di questa pianta. Taluno dice (Cayla: art. nella Patrie numero 278 d. 1852), il persea specie di giuggiolo consacrato ad Iside. Leggo in Foissac (météorologie, II, p. 408), che « . . . . il nome di persique dato alla peche indica la sua origine. Dalla Persia

questo frutto, secondo esso, passò in Egitto e più tardi in Italia...; tuttavia, avvert'egli, alcuni autori hanno preteso, che l'etimologia della pesca sia celtica, e questo frutto originario del Belgio. » Senza andar'oltre rovistando citerò il seguente passo del geografo C. Balbi, il quale là ove parla dell'Affrica, dice (a p. 278) « la Persica, pianta consacrata ad Iside, faceva bellissimi fiori con qualche somiglianza alla rosa, e produceva un frutto carnoso a nocciolo. Plinio, Dioscoride, Plutarco Teofrasto, Strabone hanno parlato di questa pianta; fra i moderni Sacy e Delille (...) pensano essere il balanitis aegyptiaca, piccolo albero spinoso, che ingombra la parte sabbionosa non solo dell'Egitto, ma eziandio di una gran parte dell'Affrica littorale e che trovasi in copia nel Senegal. »

Bate. Parlando de' prodotti campestri dell'Egitto Diodoro fa menzione con questo nome di bate di un frutto il
quale, pullulando ne' campi, dopo che non vi è più l'acqua
d'inondazione, a cagione della sua dolcezza viene sostituito,
dice' egli, alle confetture (L. 1. c. 9. trad. d. Comp.) Io
suppongo che le bate di Diodoro siano quelle tali radici, o
tuberi che gli Egizii oggidi nominano Abeasis; tuberi di
cui appresso farò ulteriore menzione.

Due varietà di gigli. Erodoto descrivendo la condizione economica degli Egizii, nel L. II. § 92, vien dicendo. « Del resto per inopia di vitto hanno eglino ritrovato quest'altri ajuti. Quando il fiume è cresciuto ed ha per li campi mareggiato, nascono ne'campi molti gigli che gli Egizii chiamano loto (diverso dal loto arboreo, del quale lo stesso Erodoto fa menzione nel libro IV). Questi poichè li hanno falciati, disseccano al sole; di poi ciò ch'è nel mezzo del loto, similissimo al papavero, pestano, e fanno pani di esso, cotti al fuoco. La radice di questo loto è eziano.

dio mangiabile, a maraviglia dolce, ed essendo rotonda adegua in grandezza la mela. Vi sono parimente, (prosegue Erodoto) altri gigli somiglianti alle rose, che nel fiume pur nascono, de'quali il frutto è chiuso in altro calice che pullola appo la radice, similissimo nell'apparenza al favo delle vespe. In esso frequenti bacche si contengono, grosse quanto noccioli di oliva, e si mangiano queste e tenere e secche ». L'accuratissimo traduttore Mustoxidi in distinte note (94 e 95) questo paragrafo ha illustrato, riportandosi più che altro a Raffeneau Delille (Flore de l'Égypte nella Descrip. h' Égypte ec. p. 307.... t. II, sto. nat.) Riguardo alla prim varietà, confermasi essere la nymphaea lotus. L'altra varictà, il giglio rassomigliante alla rosa, secondo l'espressiome di Erodoto, si ritiene essere il loto-rosa, ossia la nymphaea nelumbo. Al dire di Teofrasto (Ist. delle piante, lib. IV) gli Egizii per raccogliere i grani del loto imitarono la natura, lasciando putrefare il guscio nelle acque; laonde facilmente ne traevano il frutto, che lavato panificavano. Lo stesso Teofrasto poi investigò quanto poteva interessare di questa pianta la botanica, e successivamente altrettanto fece Dioscoride. Frattantò sotto il rapporto economico, delle risorse alimentarie degli Egizii, il loto fu sempre contemplato. dai più celebri antichi scrittori. Dopo Erodoto da Diodoro, (Lib. 1. c. IX.), da Strabone, da Plinio ed inclusive da Polibio (1), tutti concordanti nel dire che esso copiosamente cresceva nelle terre inaffiate dal Nilo, e che le bernoccolute radici, ossia tuberi di questa pianta erbacea gli Egizii convertivano in pane a naturale sostentamento. Infatti quelli

<sup>(1)</sup> A Polibio si riporta appunto su i grandi vantaggi del loto il sig. Larder in nota (263) al libro IV § 177 di Brodoto.

abitanti della valle nilotica spesse fiate scolpirono la figura del loto, come oggi si vede ne' loro antichi monumenti, a emblema dell'abbondanza; siccome realmente tutte le volte che cresceva in copia il loto, ed era così in ragione dell'escrescenza del Nilo, era buona raccolta di tutte le altre derrate. Oggimai, sia per incuria o per altra mancanza il loto non figura altrimenti come sussidio alimentario in Egitta.

Nel precedente secolo distinti viaggiatori sparsero l'idea, che il loto non si trovasse più in Egitto; ma dalla celebre spedizione in poi, cioè dietro quanto ne ha detto Dekille, asserisce: « che il loto copre ancora delle sue larghe foglie acque del Nilo, sopratutto nel Delta al tempo dell'inonda: zione » (Eyries. nell' encyclop. mod. Paris. 1848 p. 514) « Che non più ne' grandi canali, ma ristretta la sua vegetazione in alcuni rigagnoli » (Ferrario. Cos. ant. e mad.) « Che nel Said (alto-Egitto) più non si trova, il loto, ma che lascia sulla superficie delle acque, durante la inondazione, sbucciare que' brillanti fiori rosei, o bianchi, o celestrini tanto pure comuni nei canali e nei terreni inondati del Basso-Egitto. » (Cham. Figeac. nell'Univ. ec. c. 1. p. 6) lo non negherò, nè tampoco posso affermare ciò che non ba veduto; ma non so capacitarmi perchè, se la specie in discorso, nymphaea lotus, o Arays-d-Nil degli Arabi, non è spenta, altrimenti più non si coltivi in Egitto, oggi che k produzioni alimentarie vi si vanno più che mai ristringendo.

ll corsio. Con questo nome Strabone (L. 17. p. 281) indica una pianta dell'Egitto il di cui frutto, ei dice, « simile al pepe, ma alquanto più grosso » . . . .

L'ellenio (ossia il napenthes?). Sulla fede di Omere parlano Erodoto (Lib. II.), Strabone (Lib. 17) ed altri an tichi autori di una pianta nominata napenthes, la quale di-

o che Elena portasse seco dall'Egitto, siccome efficaciso rimedio a dissipare il dolore e il pianto. È questa la Lesima pianta, decantata dal Salvator Rosa?

« Perde la sua virtù meco l'Ellenio. »

Il Salvini nelle sue annotazioni alla satira V (la Babiia) dottamente indagando sta per l'affermativa. *Ellenio* egli, sorta di erba stimata da alcuni il *Napenthes*; atendosi al seguente passo di *Plinio*.

Melenium ab Helena natum favere creditur formae cumulierum in facie reliquogue corpore manere incorrum. Praeterea putant usu ejus quomdam gratiam iis veneique conciliari. Attribuunt et hilaritatis effectum eidem me in vino, eumque, quem habuerit nepenthes illud praeditum ab Homero, quod tristitia omnis aboleatur. » (L. 21. 21). Arroge il verso del Redi che afferma.

« Egli è di Elena il napente. »

In ogni tempo sempre dietro alla chimera di prodigiose sprietà non deve sorprendere che tante e straordinarie tù siansi attribuite all'ellenico, o napente che dir si vo-a. Cosa in realtà si fosse questa pianta decantata da Omecome proferire, non sapendo quale essa si sia. Anco al ssente si fa mistero in Egitto di piante adoprate per mahe fattucchierie, e chi sa che di tali prestigii non faccia rte, sotto altro nome, l'antica pianta in discorso. Ma senperderci in vane ricerche verrò ora a dire

Delle piante indigene e comuni tuttora esistenti in Egitte, e prima delle arboree.

IV. La palma. Fra le tante specie (1) quella detta degli Arabi palma dum, cioè la dattilifera (*Phaenix dactylifers*) la più comune in Egitto, ed in maggior numero sendi piantagioni dal Delta in su; giusto dice Giovenale (sat. Ill.)

« Qui vicina colunt umbrosas Tentyra palmae: » 🛶

È un fatto accertato dall'osservazione, che solament palma femmina dà per frutto il dattero; e che per una sola pianta maschile basta a fecondarne parecchie l'altro sesso. La scoperta di questo sorprendente magi del regno vegetabile, scoperta cioè del pulviscolo o pe fecondante rimonta a remota età; come rilevasi da Ere (L. 1. § 180 e 196); e se i botanici conoscono benisti oggimai i due sessi, stami e pistilli, in talune specie rip in una medesima pianta, in tal'altre in individui distin e che ufficio de' stami (sesso maschile) è di creare il viscolo ossia il polline il quale apponendosi ai pistilli na fettua la fecondazione, le nozioni fondamentali di questa a blime parte della scienza si deve agli antichi. Mustosi prendendo motivo da ciò (nota 193 e 257 al lib. 1 di Erodo) nelle sue dotte illustrazioni rileva, che Teofrasto e quin altri, Strabone ec. annoverarono trecentosessanta utili della palma. Io non vò dir tanto, ma che serve a più e di versi usi la parte fibrosa e di grande risorsa annonaria d il frutto della palma, affermo. I datteri sono per la plebe

<sup>(1)</sup> Il celebre Martius, che tanto s'è distinto nello studio della variei delle palme, siccome ha notato'la Bibl. u. di Ginevra (1886, sup. al vol. 31, p. 18 elogiando questo distinto botanico Bavarese; delle 582 specie note ai nesti giorni, 307 ne assegua al mondo vecchio e 275 all'America.

lia del Cairo eiocehe sono le castagne per i nostri montaaritied ancera acerbi he trovato presso alcuni Europei shiliti in Egitto i datteri concervati sotto l'acctà di grato pere.:La palma dum giunge ad una altezza di circa sotte tri. Regolarmente cresce egn'anno di un ordine di rami. pol medesimo ordine vengono potati i più vecchi talche modi che resultane a corona si viene a conescere le ctà ciascuna pianta. Per cogliere il frutto, ed effettuare l'acatta potatura, il villico non usa scala, ma si arrampica, impratosi con imbraca, la quale viene con un secondo in di corde reccomandate el tronco: modo curioso a vemi. Sia perchè in Egitto manca il legname, ma ancora rehe la palma si presta a molti usi, a tali e tanti la immano colà; le foglie per coffe e paniere di variatissime me; per corde, delle quali si compone in massima parte sagiame delle barche milotiche, il reticolo collulare che pota a modo di calice attorno i recisi rami della pianta tilifera; dei nami poi si servono gli Egizii per costruire tiere, sedili, cassoni da viaggio, e quant'altre masserizie. Il fico-more (o sice-more, Albero di Faraone, Albero della neusa) si vuole eriundo dell'interno dell'Affrica; certo ) in Egitto vegeta benissimo, ma non senza coltura. Nelle nensioni, nella figura delle sue foglie, nel colore dell'alrmo e per quant'altri caratteri esterni questa pianta, di mhissima vita, ha molta analogia di fatti col gelso, preze poi in quantità fichi in modo singolare, a piecie in mero di dieci a quindici tutti insieme aggruppati, e non tanto nelle ascelle delle foglie, ma ben'anche giù per i grossi rami. Hanno i fichi del sico-moro un colore roeo, bello a vedersi, ma sono poi scipiti, per modo che pure la poveraglia, con tutto l'agio di averne, non ne pro-1. Il legname del sico-moro male si presta per lavori di Cusieri, V. III. 17

qual si voglia genere, ne tampoco è buono per ardere; poi che sia di lunghissima durata, non soggetto a tar come deduco da alcune anticaglie avute fra mano. Ne tanto, per il poco profitto, il sico-more, non è pianta sa per le campagne dell'Egitto; ma più presto tonu ernamento; di tal maniera con ottimo effetto i sic fiancheggiano lo stradone che conduce dal Cairo al pesco luogo di delizia, appellate Sciubra.

Il gelso vegeta in Egitto, ma non senza speciali Devesi infatti alla solerzia del fu M. All se oggi più c mente vi si coltiva; fattene esso venire piante e colti dalla Siria.

L'acacia, albero di mezzana grandezza di cai no in Egitto più varietà. L'acacia nilotica, comune nel basse che nell'alto Egitto; l'acacia heterocarpa, ( vera in Caillaud. v. 4. p. 399.) lebbeck, o libbek, quest'i è l'albero che produce la gomma arabica, che vera la è indigena dell'Arabia; ma in Egitto pure l'acccu vi viene a perfezione, producendo in copia la med mucillaggine. A questa medesima pianta è stato date il nome di minora nilotica. Al di là del Belta si inc cia a vedere lungo il Nilo di tali alberi gementi il in discorso, peraltro è dalle regioni più meridional viene la tanta quantità di gomma, dall' Egitto e dalla messa in commercio per l'Europa (1). Gli antichi de rono la mimosa nilotica, ossia l'acacia gummifera sott tro nome di Spina egyptia (Plinie, lib. 13, c. 19). « La è similissima al loto cirenaico e la lagrima è gomi

<sup>(1)</sup> La Francia importa dal Senegal una specie di gomma che la si dall'accese verek, identica alla gomma arabica. Sulla produzione, i e commercio di questa gomma dei Senegal, un interessante articolo t: periodico francese, La Patrie dei 1886, n. 211.

dice Erodoto (Lib. II § 96), parlando delle navi degli Egizii, siccome alla di loro costruzione essi la impiegavano. Ciò afferma Mustoxidi (nota 101). Anco presentemente per cuturire barche di navigazione fluviale si fa ricorso all'accria, pratica della quale io ho già fatto conno nel primo Mro. Per diversi altri bisogni il legname, durissimo, dell'asacia viene lavorato in Egitto, ma la pianta essendo di esigno e corto fusto, non somministra tento che basti. Mall'alice. Da circa il 1830 l'amministratore del patriaguio privato di Ibrahim-Pascià avendo ridotto a cultura timbella estensione di suolo nell'adiacenza del Cairo, at-🖦 al Nilo, ove, per l'innanzi erano monti di macerie e dominioni, ivi piantò più filari di ulivi, che in pochi anni maperarono oltre egai credere; ed io li he veduti carichi digrosse ulive: tuttavia per altri esperimenti resulta, che francio dell'Egitto non è propizio per l'ulico. Il sig. Champolicon Figeac ( nell' Univ. p. 6. tra. ital. ), usando la seguente suressione: Si vede nel Faium l'ulivo, che dal rimanente Agitto disporvo: la supporre che altra volta vi sia stato senza antrinione coltivato; con la quale supposizione peraltro non vado come possa conciliarsi il passo di Diodoro (L. L.c. 9). che dice: « Gli Egizii per accendere la lucerna si servono di un liquere che come olio spremono da una pianta detta cicia » Frattanto giova vedere cosa ha detto Bredoto, e vedere le illustrazioni di Mustowidi (nota: 94 e 100 al lib. II) mile antica coltivazione dell'ulivo in Egitto.

Il Salice è, come la vite, pianta rara in Egitto; frattante merita tener discorse di quest'ultima che appartiene alla categoria Section 1985

Control of the Control

Belle piante sermentere, and a service

F1 .

- V. La vite (vitis vinifera). Se come seriuse al tempo d Claudio imperatore, Columella, nel libro III, De re rastice le pioggie sono più contrarie alla vité di quello che le Mu um cielo contantemente sereno, ve che essa preferince un terreno secco ad un sucle troppe umide; la condizione fisca dell' Egitto parrebbe dovesse essere delle più favorevoli alle: pianta avacea; se si propenderebbe a creder coult leggendo in Strabone (11b. 17, vol. V, p. 233, d. collinetale che rinomanua di ottimo ebbe il eino dette marestice, di luce presso al quale producevasi l'uva, como altreverda socennate. Che più, abbiamo nel convito degli eruditività l'atteneo egizio lunga relazione, non solo intorno al mini marcotico, pan ad altri vini che al dire di questo autori del III secolo, facevanti ne passi lungo il Nilo (V. lib. ili). Charles the second second 64, e e. 62.).

ie posso per propria scienza attestere di avere mangiata in Caiso dell' uva fresca a perfetta maturazione; bensì citt delle migliori qualità. Matse la vite produce l'uva in Egit te, perchè non vi si fa il vino oggidi? Il medesimo Corsini (R. al S H) il quale ebbe svariate ingerenze e tutte bensi disimpegnava alli stipendii del vicerè M. Ali, asserivanti che il vino fabbricato con l'ava prodotta dalle viti in Egitte non regge. E non eva solo il Corsini in tal concette. Tuttavia contro la comune epinione, il professore (betantes) Figari unitamente al sig. Uccelli suo parente in Abusalti (stabilimento d'istruzione a 10 miglia dal Cairo) davanmi a gustare un buon vino bianco da essi fabbricato con uva raccolta in quel luogo stesso; e mi dicevano che in anni

precedenti lo avovano egualmente ottenuto e conservato. In ogni modo quando non si possa tirar partito dell'uva . per farne vino, sarebbe sempre proficuo il di lei uso immediato; ma perchè sì scarsamente la vite oggi si coltiva in Egitto? e piuttosto fra i frutti rari si vende l'uva nel mesto del Cairo, che non è neppure dalla miglior quain ? (somigliante alla specie che noi diciamo raffaione). sale sono di avviso che poche località dell' Egitto sono menatura veramente atte alla veretazione della vite, che Ishilità manchi ne' coltivatori, e venga meno per l'una e wal'altra ragione l'industria. Che amostata l'uva non sia ari del possibile ritrarne vino di durata, ma richiedersi and oggetto troppe diligenze che neppure saprebbero attune i villici egizii. Sono di avviso che gli antichi, più idastriosi, abbiano avuto abilità di coltivare vigneti, di Mbricare e conservare il vino in Egitto meglio che i modeni non sanno, ma credo pei che questo ramo di agritiliura vi abbia avuto in ogni tempo ristretto campo, e l'idustria enclogica, ossia la fabbricazione del vino, non Me volte fallace successo: in due parole dirò, che il suolo Mambiente atmosferico dell'Egitto non sono affatto contrarii, ma neppure favoriscono la produzione e conservaite del vino, e che in ogni tempo ne abbia la nilotica rejune disettato. Ed insatti, « per bevanda gli Egizii usa-Mano un liquore fatto coll'orzo, quale essi chiamavano \* nito (1), per soavità poco inferiore al vino », dice lo storico siculo, Diodoro (L. I. c. 9). Come poi conciliare si Pena l'ana relazione coll'altra di Strabone, il quale dice 🌬 ala basso popolo in Egitto faceva uso per bevanda di

<sup>(1)</sup> Reputo si fosse una specie di birra, la di cui origine rimonta alla più alla antichità, avvegnachè abbiasi da Diodoro, Strabone, Plinio, Tacito, ec. che la birra era la bevanda la più diffuse presso i Galli ed i Germani.

« una mescolanza di vino e acqua di mare, » (l. 27, a T. V, p. 293, d. col. ec.) pensi il lettore.

# Piante minori, suffrutticese, ec.

VI. Il tamarindo, la cassia fistula, la cassia sona, so piante che coltivate vegetano nel superiore Egitto, ma loro floridezza si manifesta meglio nelle regioni interdell' Affrica, particolarmente nella Nubia; che però sicon questa pure è parte dominata insieme coll' Egitto, l'era del vice-rè ritrae dal commercio delle nominate piante u dicinali significante profitto.

L'oppio (Papaver somniferum). Nelle ordinazioni a dicinali prescrivendo l'oppio si suole aggiungervi la qualifica di sua provenienza dall'Egitto — oppio tebaico — punto perche di azione più energica quello prodotto mi provincia di Tebe. Ma dell'eroico farmaco in realtà l'Egito oggimai non somministra che tenue quantità al commerce de è anzi l'Asia minore florente di questo genere. « l'1847 dalla sola città di Smirne, (emporio di quelle un tose contrade) un agente inglese, ha esportato per 400,4 kilogrammi d'oppio » (Foissac. op. cit. T. II, p. 499).

L'arancio ed altri agrumi, vegetano egregiamento in gitto, ma la coltura ne è ristretta anzicheno; con tuttes folti e vigorosi boschetti di tali piante producono las frutto e piacere ne' dintorni di Rosetta, di Damiata, (Cairo, ed in altri luoghi lungo il Nilo.

Lo Zaffrone, ossia cartamo, è uno de' rimarchevoli pi dotti dell' Egitto, il di cui aromatico flore vi si raccog premurosamente. Femmine di ogni età e fanciulli del ca tado nelle ore mattutine del mese di marzo vanno a stori nella valle nilotica intenti all' opera; ma il maggiore pi Mo incominciò a ritrarne il governo da dopo che arbitrariamente l'astuto M.<sup>4</sup> Alì si appropriò il commercio di questo prodotto. È principalmente nelle provincie di Gyseh, di Benysoueff, di Kélyab, del basso Egitto che più coltivasi il externo. Alla vegetazione e fioritura della pianta in discorso moce assai il vento Khamsym.

"Il somino vero (cuminum ciminum, Lin.), l'appio anice (pinginelle anisum Lin.) piante resesi comunissime in Italia partitlarmente in Romagna, sono essenzialmente indigene delfaligito ove sempremai vi si coltivano.

mil pistacchio comune, il carrubbio o sitiqua dolce, trovano mil Egitto un clima e suolo confacente.

antichi pare facessero altrimenti: Può vedersi in Erodoto (la II, § 94-95) il metodo che praticavano per estrarne l'olio.

Reseave orientale (celebre ne' racconti delle mille e une nette) nasce in Egitto, ma il consumo che il popolo vi fa dell'olio del suo seme è maggiore di quello che il paese produce.

Fra le piante edorifere la ross gallica si coltiva in particolar modo nella provincia del Faioum; campi interi vi vedi fioriti a poco tratto da un luogo all'altro; si raccolgene poi con diligenza i fiori per trarne l'essenza, e l'aequa di rose.

La canasmele vuolsi che non sia propriamente indigena dell'Egitto; non v'ha dubbio però che vi si coltiva da antichissimo tempo; ed è un fatto che nella parte meridionale vi germoglia ottimamente (1). La coltivazione

<sup>(1)</sup> Al tempo de' primi Califfi gli Arabi introdussero la canna da zucchero (all'Asia, ove è indigens, e dall'Egitto, in Spagns, da dove è poi passata in America.

più rilevante di essa ha luogo nella provincia di Min per cui ivi appunte sino dal 1818 il vicere M.4 Allier una fabbrica di raffineria. A dare un'idea di tal frutti sterà dire che la raccolta dello zucchero di canna in I to nel 1821 fu di 24,000 quintali, di cui 8,000 serva per il consumo interno, e 16,000 andarono esportatti.

Da quell'anno in poi la produzione e consumo i zucchero in Egitto, ch'io sappia, non ha mutato a i fetto. (Per maggiore cognizione sul medo con cui si si va, raffina, consuma, lo zucchero in Egitto, e del suovi mercio per conto del governo, ec., può vedersi nella do opera di Mengin a p. 359 e 375, T. II.).

Il tabacco (Nicotiana tabacum Lin.). Dare a famere pipa di tabacco portato dall'Egitto è delle più gradito tesie fra noi. Dalla provenienza, or crederesti che la glior qualità del cosidetto tabacco turco si produca in I to? veramente nò. Nella terra nilotica vegeta benissia tabacco, di cui nel medesimo terreno si fanno sino i raccolte in un anno, ove tutti possono coltivare e co mare senza imposizione di dazio, ma la miglior qualiti là trovasi, proviene dall'Asia ed è il tombak; il suri detto per indicare la sua provenienza dalla Siria). È nel le che ordinariamente gli orientali, e così gli Egizii, ant lasciano correre de'secoli senza adottare alcuna delle us europee, benchè utili, abbiano con tanta predilezione 1 ad imitare gli occidentali e i settentrionali nell'uso di fi re il tabacco. Cognizione comune è oramai, che questa pi indigena dell'America, usata colà dai selvaggi della Virg i Spagnuoli ne appresero tal uso, ed il celebre Drak, di conquistatore, lo introdusse da prima in Inghilterra. Cl diplomatico e scienziato Nicot dal 1560 rese più notorio i bacco inviandone da Lisbona, ove era ambasciatore, se

figlia alla reggente di Francia, Caterina de' Medici. Si sa di più che Amurat IV proibi con pene atrocissime (chi dice col teglio del maso, chi col taglio della testa) l'uso del tabacco ad vasto impero turco, come proibito fu mella Gran Bretagna dal re Giacomo VI, ed in altri stati, ed inclusive con munica da Papa Urbano VIII, circa il 1634. Ma con tanti rigeri pure crebbe l'ansietà di avere della narcotica pianta, della quale col consumo crebbe la cultura, e si fattamente tangli orientali, in Egitto, con sembianza, che di là siasi municato alli Europei il vizio di fumere.

milimo e Conque. Rimontando a' tempi antichi percio che alivasi da Plinio (L. 29), e ripete Relliu (stor. ant. 1. I, c. 6), sinulare industria ebbere gli Egizii nel coltivare il lino, ampararlo, e farne tele di una finezza impareggiabile. Di tala di lino era appunto il vestimento ordinario de' sacondati, a delle persone più ragguardevoli dell'antichissima nastane, la quale oltre al proprio uso ne faceva coll'estero estesimimo commercio. Quale si fu negli anni scorsi la paglia da cappelli per il popolo in Toscana, tale presso a poco raputo si fosse il lino per gli antichi egizii; sicchè di universale afflizione dovè essere la trista predizione che Isais eggi pronunziò. — « E quelli che fanno lavori di lino fianissime, e che tessono le fine tele bianche, saranno confasi » (è, 19, v. 9, trad. d. Diodati).

.. Smolo propizio è infatti per il line e per la canapa la valle milotica, ed anco al presente l'uno e l'altra estesamente si coltiva e si lavora in Egitto. Un feddano di terra vi rende sine a tre quintali o mezzo di filo, e tre ardeb (1) di seme: di questo vi si fa pure esteso commercio (Mengin op. cit.

<sup>(1)</sup> Un'ardeb del Gairo corrispande a un ectolitro e 821 millimetri.

Cusieri, V. III. 18

T. II, p. 364), ma riguardo alla lavorazione il pregio delle antiche tele è perduto.

Il Cotone. « La coltura del cotone è una delle poche arti dovute a gli Arabi; non perchè l'abbiano perfezionata, e siano autori di alcuna invenzione nel filarlo e nel tesserlo, ma perchè lo hanno considerevolmente diffuso all'epoca della loro potenza. Essi lo trovarono in Egitto quando ne fecure la conquista sotto Omar, e di là l'hanno portato sece sa tutta (?) la superficie del vasto continente affricano; l'hanno introdotto ancora in Sicília ed in Spagna, nell'Andulusia... Questi servigii resi all'industria meritano di essere ricordati con riconoscenza; ma nessuma delle arti che si basano infla coltivazione del cotone, o della canna da zucchero non era rimasta notevole presso i popoli maomettani » (Chesulir Michele. Relaz. dell'esposizione a Londra 1851.)

Avvegnache di antichissima data, se non vuol dirsi assolutamente indigeno nell'Egitto, il cotone vi andò diminuendo, per modo che poche piante a solo ornamento caltivavansi nei giardini. Si fu il solerte pascià M.d Alì che ne' primi del corrente secolo fece rivivere la campestre industria del cotone. Egli a tale oggetto ne fece venire il seme dagli Stati-Uniti di America, quale fu seminato in maggior copia nelle provincie di Sciarkych e di Mansurah del Basso-Egitto, ove di fatti il cotone germoglia a maraviglia. Immedia quantità si calcola il prodotto a tre quintali e mezzo per feddano (Mengin, T. II, p. 363). Colà vedi, nel mese de settembre, da mane a sera schiere di campestri femmin@ intente tutte in tagliare dai tubolosi biennali fusti le bacche cotonarie. Oggimai la coltura del cotone è venuta a essere una delle principali risorse per l'erario vice-reale in Egitto. Ed onde ricavarne il maggior profitto, essendo i

contrario quello di vendere all'estero il cotone grezzo, il promotore anzidetto ne dilatò la lavorazione in paese, erigendo qua e là, e più presso al Cairo, fabbriche di filando, talune messe in moto con macchine a vapore...

Il governo politico di uno stato per prosperare esso stesso deve fare prosperare la popolazione che da lui dipende, promuovendo tuttoció ch'è di utilità pubblica. M.ª Ali siccome tenne un sistema opposto; rappresentando non solo la parte del sovrano, ma insieme quella di negoziante e di possidente di quasi tutte le terre, si che poteva dirsi Eleitto una sua fattoria; e per modo che all'uomo macchina lavorante per lui non accordava che miserissimo vine è conseguito, che mancato esso, le fabbriche di laverazione del cotone, ed altre di altro genere sono andate in decadenza in quel flagellato paese, un tempo floridissimo. L'indaco, arbusto indigeno dell'Indie, figura fra le primitive piante della Nubia. In Egitto non vi è stato intrototto che nel corrente secolo; M.d Ali fece venire degli latiani appositamente onde renderne la coltivazione efficace; tutavia fu trovato indispensabile lo avere il seme per ciascana sementa dalla Siria, ove la coltivazione dell'indaco è di antica data. Sia adunque per la natura del suolo e clima, sia per le cautele messe in opera, le piantagioni alquanto estese di questo arbusto hanno prosperato in riva al Nilo. Ma non si tratta solo della vegetazione; non mi-18071 diligenze ed arte vi occorre nella lavorazione di questo prodotto per estrarne la parte colorante. Persone volgari per loro proprio uso, ossia per tingere le tuniche che indossano uomini e semmine, da sè stesse, benchè grossolanamente, estraggono dall'indaco in Egitto la indicata parte. M.d Ali peraltro tentò ridurre la cosa alla sua per-<sup>sezione</sup>, dando mano a successivi edifizii; ma per quanțo è a mia cognizione non riusci nell'impresa. L'indace preparato in Egitto messo in uso nelle tintorie d'Europa non corrispose. Dietro questi non buoni resultati, il francese sig. Roscié (R. § CCX, lib. I.) col quale mi sono più velte (mi 1834) trattenuto in Alessandria e in Cairo, occupavasi come abile chimico in quest'opera di raffluare l'indace in Egitto con tutta fiducia di riuscire nell'impresa...(1).

L'Henné, o tamar henneh, arbusto indigeno della Mesa, pure coltivasi nella regione del Nilo. La foglia di quette pianta, seccata e ridotta in polvere e quindi convertita in pasta, costituisce presso le donne arabe dell'Egitto, della Nubia, ec. uno de'più ricercati cosmetici, servendosene une comunemente per tingersi in rosso le unghie e la paina delle mani. Fra le mie bazzecole ho un poca di questa polvere di henné...

Il ghassoul, pianta la quale vegeta più che altro ne dintorni di Alessandria. Dalla combustione, ossia dalle cened del ghassoul si estrae la soda, ciò pure a profitto del patrimonio vicereale. Nel 1821 il prodotto fu di 15 mila quastali di soda venduta a piastre 30 il quintale.

<sup>(1)</sup> La Gezzetto di Firenze, 1848, n. 27, facendo eco al Dierio di Rema, sullo stato attuale dell'Egitto, mette in campo una relazione del panegirista sig. Jomerd (di recente fatto bej) la quale incomincia cusì: « L'Egitto cammina a passi di gigante sulla strada del progresse, dell'industria e della ci« viltà. Oh quante maraviglie si vedono in quella bella contrada! » dice egit, e dopo fatto cenno dello aumento delle entrate, dei canali, ec. viene alle fabbriche per le quali « Mehemed-Ali prese una cura particolare » e quindi al subietto nostro offre il seguente passo. « In oggi, per tacere dei lueghi deve si « prepara l'indaco nella Nubia ed anche sino al Sennar, l'Egitto possiede una « trentina di fabbriche di indaco. Il vicerè fece venire vari indiani per miq gliorare si fatti prodotti che incominciano ad entrare (prosegue Jomerd), in « concorrenza coi più belli che esistono, quelli dell'Indie cioè e dell'America « centrale ».

Il simé, o sicimé (cassia absus di Alpino) pianta dell' Indie ne che pure vegeta in Egitto. Il dot. Lodevico Frank, ne fa musione così esprimendosi: « Il mio pregiatissimo e dotto mico Savaresi, è il primo che abbia portato fra i moderni qualche attenzione ai semi di ciomé nella sua Topografia fisica emilios di Damietta. » (Giorn. Omodoi, vol. 27, del 1828). Questi semi, di color pavonazzo, nel volume e figura poco distiti da quelli della sydonia vulgaris (cotogno) sono in fatti mui reputati popolarmente in Egitto qual rimedio centre Infalmia: (Io conservo una ventina di questi semi).

Mine forse più gradito che nelle nostre contrade, ma in pule località.

Mibba: Nopal: Catto opunzia: Rhamnus spina christi: Nibba: Nopal: Catto opunzia: Rhamnus catharticus: Spino servino.) Diedoro sicule, parlando de' prodotti dell' Egitto, dices: a Sonovi pure i sicomini alcuni de' quali generano more, ed altri una specie di fichi, che . . . quasi per tutto il corso dell'anno prestano ottimo sussidio contro alla fame » (op. not. l. 1, c. IX). L'ultima specie menzionata da Diodoro repute sia appunto il fico d'India, frutto il quale realmente compensa nell'indigenza al bisogno del giornaliero alimente, nel tempo che è rinfrescante, e gustoso. La cognizione che di questa pianta ha preteso darne un scrittore moderno (nell'Unio. pit. p. 6.), parmi esagerata anzichenò, dicendo: a che il Nopal o fico d'India. . . . forma in Egitto ripari di e cinta ad alte (?) muraglie somiglianti » (1).

<sup>(1)</sup> Più che in Egitto mi ha destato ammirazione la produzione di questo frutto in Sicilia, veramente providenziale all'indigenza, bello poi è il vedere nelle piazze di Palermo gli apparecchi de' venditori di questo frutto, ove si compra da tutti, ricchi e poveri, a tenuissimo prezzo.

1

Il fruito che per eccellenza può vantare l'Egitto è quello del Banano; pianta biennale, quale per altro non è proprie esclusivamente della valle del Nilo, anzi indigena dell'indie, da un qualche tempo si coltiva nell'America centrale meglio che in altre regioni dell'antico continente. Io cradeva che l'Egitto fosse la terra prediletta per questa pianta, ed era pur troppo in falsa supposizione.

Del banano (famiglia delle musacee), sono notevoltipas squisitezza di frutto le due specie distinte coi nomi., l'amp di banano de' saggi (musa sapientium) l'altra di musa ossia da l nano del paradiso: quest'ultima detta pure fico di Adamoi La ambedue nominate specie hanno un fusto di tessuto cellul lare un poco carnoso, ma consistente, piuttosto cartilegianal quale cresce sino all'altezza di-circa sei metri; il suo diametro, di oltre un piede, si presenta maggiore di quitti ch'è in effetto, vale a dire sotto falso fueto, attasoche la foglie guainanti, dieci piedi lunghe, largho une e messe circa, trovansi attaccate al collo della radice, vi si accate tocciano, ed involgendolo si elevano suso, il sormontanti e dolcemente ripiegandosi in fuori danno alla pianta lepgladrissima forma, per cui ance dove non produce fruits si coltiva per abbellimento, come ho veduto in Malta in alcune contrade dell' Affrica, e nell' Indie le foglie del bar nano servono a coprire le misere abitazioni di quelle contrade; ed anco impiegansi a foggia di vesti, ma megliò 🛎 ne profitta qua e là per tessere tele, fare cordami, tanto delle dette foglie che del tronco; conciossiache si l'una che l'altra parte di questa pianta somministra materia filamestosa. Oltre a che, il tronco tenero e succulento è ottimo foraggio per bovi, porci, montoni; e particolarmente per gli elefanti. Ma veniamo al sapido frutto. Spuntano dal tronco del banano oltre le lunghissime foglie, sottili rami, e

questi aggruppati baccelli, da tre o quattre pollici lunghi, lambé un police e meure circa di un hel verde simile all'aire parti della pianta. Entre ciascun baccello si forma una satuata pulposa, or violacea, or giallognola, di consistenza peco phi che il miele, di squisito sapore, pel quale veramente sin'saprai addurre similitudine : gustosissimo frutto, ma alintimte grave alla digestione, per quanto ho riscontrato in lighta. Frattanto leggo nel Dixionario del Gera, « che nel Mogol # mangiano i frutti del benano cetti col riso, che gli abitanti talle Meldive li eucinano insieme col pesce, e gli Etiopi ne tano dei manicaretti così saporosi, quali gli Europei prefeminhero alla maggior parte delle loro pictanze » — « che il Aptio dell'una o dell'altra specie : della Musa de saggi e illa Musa paradisiaca . . . : formano il nutrimento più gomutale ed ordinario nelle due Indie, egualmenteche de' negri delle colonie francesi. Che nella Granata (in America) si Arcol frutto del banano un pane di uso molto esteso nelle Antièle, e che nella Caienna se ne fa comunemente un liquere usitatissime, conosciuto col nome di vino di banane ». 44' In Europa si coltivano le piante di banano mantenendelle mella stufa. La muos paradisiaca per altro in alcuni bneghi della Sicilia, come a Palermo e nella parte più elevata del giardino di Boccadifalco, vive benissimo allo scopurto per tutto l'anno ». Tanto scrive il nominato sig. Gere appoggiandosi alla monografia del genero musa-pubblicata da Luigi Colla. Io posso dire di avere veduto appunto in Palermo, nel giardino botanico diretto dal prof. Tineo bellissima pianta di banano, carica di alcuni frutti: però acerbi. Assicuravami è vero lo stesso professore, che de' maturi ne steneva sì da farne annualmente offerta per la reale menta, ma non senza specialissime cure, tenendola, come allora la vidi, nella stufa.

Diffusomi alquante sulle generalità, è tempo ch'io a riconduca sul terreno ch'è subiette dell'opera premai Dice adunque che propisio alla vegetazione del bancaria realità l'Egitte, ma non per ogni dove, escade che qui sta pianta richiedendo essenzialmente due condizioni i al mosfera assui calda e terreno umido, non può coltivarsichi in siti attigui al Nilo; ed in fatti il frutto delle due nami nate specie, benchè ri venga a perfezione, non è del namen di quelli che si trovane a buon unercato in quel passe i rinomata fertilità; mè può annoverarsi fra le risorse puri busse popolo.

L'Abasis, piccola radice, o tubere, di figura e voluti presso a poco come un pinocchio. Presenta essa sotte qui dermide cartilaginea tendente al rosso, una sostanza più di altre glutinota e succherina. Coltivasi l'abasis particola mente nella provincia di Resetta. Entra nella categorialit frutti secchi. Io venni a conoscerne il pregio essendo un dico a bordo il vascello ammiraglio, Musura, e di a piacque che ne feci provisione per il segnito de' misi viegi marittimi; ed un avanzo conservo ancora, non altrimen mangiabile, rosa internamente ciascuna radicetta da instituti

Il hipino giallo si semina nella milotica valle, il di el annuale prodotto è di circa 40 mila ardeb di seme, qual in massima parte viene indolcito per la povera gente; mel tre i gambi si raccolgono diligentemente per ardere.

Piante erbacee: succulenti, cucurbitine, ec.

VII. Fra gli erbaggi da cucina in Egitto (anche nella Gre cia) figura la malva, (m. silvestris rotundifolia); per le chi diligentemente vi si coltiva; è poi vero che da persons a giate si preferiscono altre sugose piante, luasureggianti ne suolo egizio, c tali sono

La melingiana (pietricciana in Firenze) la bamia (ibisco gombo: Voc. del Gera): quest'ultima, la quale contiene un sugo viscoso acidetto, entra nel maggior numero delle pietanze e manicaretti delle cucine signorili (de' Turchi particoarmente) in Egitto. L'aglio (allium sativum), la cipolla (alkum cæpa) fruttificano bene, e molto se ne fa uso in Egitto; viceversa poco o nulla del cavolo, del sedano, dell'insalata. Vi hanno preserenza fra le cocurbitacee, il cetriuolo (cocumis sativus), la pasteca, ossia il cocomero (mellone di tequa) frutto abbondantissimo in Egitto, ma di piccolo vome, biancastro, piuttosto insipido, poco refrigerante per la itara del luogo e mancanza di ghiaccio. Non pertanto la milior qualità di cocomeri che trovi nel mercato del Cairo meviene dalla penisola del Sinaï, insieme con altro genere difrutti. Altrove ho già detto, parlando dell'istmo di Suez, che di quella penisola sono pregevoli le pere, e detto pure (L. II, § CXVIII) che M.d Alì con special cura di là fece venire quantità di barbatelle di questo ed altri frutti, di mandorlo, di albicocco, ec., con speranza di averne prodotto nella valle di Gessen; ma i resultati non sono a tanto da potere tali frutti annoverare fra i prodotti dell'Egitto di rilevante profitto.

Piante annonarie: leguminose, cereali, ec.

VIII. Da quanto tenevano caro i Romani l'Egitto per le occorrenze annonarie, come lo riferisce Tacito (passo ch' ho citato nell' Introduzione § X) può rilevarsi qual fosse la sua fertilità; ma ancora più rimarchevoli a denotare la sua complessa condizione sono le parole di Amrou, governatore dell'Egitto, il quale scriveva al califfo Omer, dicendogli: a Questo paese protetto dal cielo, come le api sembra

« destinato a travagliare per gli altri senza raccogliere il « frutto de' suoi sudori ». Tal condizione di floridezza poteva ella mai durare sotto il peso del dispotismo? (con isquisito acume da Montesquieu paragonato ai selvaggi, che per raccogliere le frutta tagliano l'albero). Eppure anco ai tempi nostri si esalta l'Egitto fior di coltura. « Ecco, si dice, pur quivi le immense sue messi di grano, di orzo, di maiz: i suoi campi di fave siorite a perdita di vista, le verdeggianti sue pianure di trifoglio ». — « Il Said (Alto Egitto) foggia una cultura ancora più ricca che non è il Basso-Egitto » (Universo pittoresco, ec. sulla relazione di Rezière.) Io non oppongo che questo non sia specchio di verità nel senso qualitativo, ma dico che non regge al paragone de' vecchi secoli rispetto alla quantità de' prodotti. E non sono stati per certo i soli Mamelucchi che hanno trasandata l'agricoltura in Egitto, Mohammed-Ali succeduto ad essi nel corrente secolo, tutto occupato nel consolidare la sua potenza, introducendo egli ad un tempo cambiamenti nel sistema amministrativo delle terre, le sue innovazioni. siccome afferma, e dice il vero, lo stesso Mengin suo lodatore. sono riuscite affatto contrarie al bene pubblico. Il diritto di proprietà non fu da lui nè rispettato, nè riconoscinto (Hist. de l'Égypte t. II, p. 337). Sempre intento a conquistare, troppo tardi rivolse gli occhi al suolo, in altri tempi ferace, ormai in estese dimensioni isterilito. Accennerò non pertanto delle enunciate categorie i prodotti.

Dirò prima di quella pianta della famiglia delle graminacee, la più preziosa fra tutti i cereali; « base e misura della nazionale ricchezza; » imperocchè verun altro vegetabile dà una farina più ricca di principii nutrienti, da nessuno si ottiene un pane migliore che dal frumento. « La sua origine è tuttora involta nelle tenebre più dense c ier

ĮU.

molto divisi di sentimento troviamo i dotti che ne hanno parlato...» — « chi vuole questa pianta originaria dei contorni del mar Caspio, chi delle isole dell'Arcipelago, chi dell'Affrica, chi dell' Egitto e chi finalmente della Sicilia. » Fatto è che « il frumento ci presenta il fenomeno di non trovarsi mai spontaneo in qual si voglia paese . . . . Più probabilmente, secondo Targioni esso è dell'Asia, e precisamente della Persia . . . » (Gera. Diz. di agri: a fro. p. 410, e seg.). Ma più che ferma l'attenzione del contemplatore è il fatto che il frumento vegeta in tutte le parti da globo: tanto nelle più fredde nordiche regioni, che nei chiai più caldi dell'Affrica.

Fra le varie specie di frumento, il triticum hordeiforme, ossia gran duro di Egitto, rende nella valle del Nilo nelle seguenti proporzioni. In un feddano di terra la dodicesima parte di un ardeb da quattro a sette, e nelle migliori terre sino a otto ardeb.

Le fave. Sempre, ma dal 1816 in poi, più che mai s'è estesa la coltura delle fave nella valle nilo-egizia. In un feddano di terreno vi si suole raccogliere da circa dieci ardeb di fave. Le fave d'Egitto non sono della migliore qualità, ma la quantità è sorprendente. Negli anni 1815-16 e 17, allorquando nella più florida parte di Europa fuvvi carestia, il vice-rè M.d Ali per suo conto da una raccolta all'altra aveva 400,000 ardeb di fave (del Cairo equivalenti a 300,000 ardeb di Rosetta) disponibili per la esportazione; con tuttochè nell'Egitto stesso si faccia gran consumo di questo prodotto, sia per gli uomini, che per le bestie da soma.

Il riso. Propizie alla cultura del riso sono le provincie di Rosetta e di Damietta. Un feddano di terra richiede a sementa un sesto di dareb nella prima, ma basta un decimo di tal misura nell'altra provincia di Damiata. Il prodotte varia da due a sei dâreb (1). In complesso il territorio di Da\_\_ mietta rende al lordo annualmente circa a 40,000 dare di riso, equivalenti a 70,000 ardeb; Rosetta meno, cio-30,000 däreb (52,000 ardeb). In un solo anno (nel 1822?) 11 vicerè M.d Ali ritrasse dal prodotto del riso delle due nominate provincie la bella somma di 13,714 1/2, borse. (Mengist op. cit. t. II, p. 358). V'ha oggi poi fondata ragione che questo prodotto vi vada aumentando, dietro il nuovo metodo dall' Italiano sig, Lattis proposto, già attuato colà con ottimo successo per ottenere due raccolte di riso annualmente: ciò dico dietro relazione letta nel Monitore Toscano (27 Mar. 1857 n. 70). Ma se questa derrata è fiorente in Egitto per la quantità, pecca poi rispetto alla qualità, mantenendo una tinta rossiccia che la rende alquanto inferiore a quella dell'alta Italia, da dove frattanto si prese norma per un mulino, il quale fu eretto, circa il 1819, a Fouak, luogo a 30 miglia da Alessandria. Certo rimarchevole è che, mentre si deve agli Arabi lo essersi estesa la cultura del riso in Europa, siano poi essi restati alquanto indietro ne' metodi di renderlo netto. Dirò con Mengin, che il meccanismo usato a Damietta, e a Rosetta per denudare dalla pula il riso, essendo alquanto difettoso, ha fatto perdere a questo bel prodotto dell' Egitto quella antica reputazione cui godeva in altri tempi (2). Frattanto la operosità costante del su vicerè M.d Alì, oltre l'antico opificio in Rosetta, ne fece, circa 1826, uno di nuovo

Misura usata in particolare per il riso immondo, quale a Damietta equivale a 445 Oche, e a 355 a Rosetta.

<sup>(1)</sup> L'indicato meccanismo descrive lo stesso Mengin (V. II, p. 356) e rimanda per il disegno della macchina, ec. all'opera, Des. de l'Egypte. État moderne, planches des arts et métiers.

othe Dir

âre)

Citor

2? ī

, D

cage

ad immitazione di altri due che contansi e non più, in Inghilterra, l'altro in America) con esorbitante spesa, tantochè sino il materiale laterizio fu importato insieme con le macchine dalla Grambretagna. E vi vollero sei anni, topo essere stata eretta la fabbrica, prima di trovare la maniera di fare agire la macchina motrice; o a vero dire, a ciò non si giunse se non quando il costruttore Gallowoy (padre) da Londra recatosi in Egitto regolò in persona l'indicato meccanismo. Io vidi l'edifizio in dicorso allorquando era in piena attività, nel 1834. Me ne h data analitica spiegazione, di che conservo gli appenti; ed avvegnachè non sia io disposto ad entrare in dettagli, tuttavia non dovrò tacere di ciò che merita sia parrato, benchè brevemente. Dico adunque: in quest'opificio, il di cui meccanismo è messo in moto da una macchina a vapore della forza di 20 cavalli, vi si lavavano in 24 ore circa a 120 ardeb di riso. Esso vi subisce quattro distinte lavorazioni, nella prima viene spogliato dalla loppa, (pula o lolla) ossia epidermide; nella seconda sorte pulito, subendovi la crivellazione e venendovi suddiviso in grosso, minuto e polverulento. La terza lavorazione consiste nel dare il sale al riso che ha subito le due precedenti; la quarta ha per oggetto di rendere il più bianco possibile quel riso di Egitto per sè stesso rossiccio. Il meccanismo di questa fabbrica, per la forza del medesimo vapore, serve poi per mezzo di altri ordigni a traslocare il riso insaccato dal primo ad un secondo piano, e più a fare passare l'acqua del Nilo in un interno deposito, e da questo in più caldaje, e dalle caldaje di nuovo nel Nilo, con intermittenza secondo il bisogno; sicchè la fabbrica di Rosetta entra nel novero delle più stupende ed ingegnose.

L'orzo comune si coltiva largamente in Egitto. Un ardeb

di seme, per feddano, ve ne produce da quattro a cinque Il prodotto annuo di tutto il paese ondeggia fra le sei e le settecentomila ardeb, del Cairo, quantità che serve ordinariamente per il consumo interno. L'orzo è l'unica biadoche si dà in Egitto ai cavalli, (ciò stesso ho notato praticarsi in Sicilia) (1).

Delle lenticchie. Due terzi di ardeb nell' estensione di w feddano rendono nel territorio dell' Egitto da quattro a sett ardeb; l'annua raccolta in tutto il paese non oltrepassa l centocinquantamila ardeb. Frattanto memorabili si sou rese le lenticchie di una delle provincie dell' Egitto p quel verso di Virgilio, che nelle georgiche si legge: (l. 1,)

Nec Pelusiacae curam aspernabere lentis.

I piselli produconsi in Egitto nella proporzione che due terzi di ardeb, per feddano, ne rendono da tre a sel di tal misura, e senza che vi sia bisogno di lavorare pi cedentemente il terreno. Si calcola, un anno per l'altro, l'i sieme di questo prodotto in Egitto a circa centomila ard (del Cairo), meno della metà viene ordinariamente espet tato. È notevole che i negozianti non mettono in vendi i piselli se non che dopo averli tuffati nell'acqua, passi per calce, e quindi aspersi di olio di seme di lino; que poi che si usano nell'interno del paese in massima pai vengono abbrustoliti, che in tal modo il popolo mangia.

Altri legumi, fagioli, ceci, cicerchie, ec. pochissimo si ci tivano in Egitto.

## Piante cereali a pannocchia.

IX. In modo generico col nome di *Dura* (male a proposi taluno ha detto essere il *Dura* una specie di orzo) col

<sup>(1)</sup> Essendo il pane di orzo di facile digestione, per questa ragione, si d che presso i Romani di esso cibavansi i gladiatori, detti però hordeari.

prendonsi in Egitto, il miglio, il panico, la saggina, il formentone, ma più strettamente poi tal nome vi si applica alle due ultime specie. Il panico, il miglio e la saggina non sono da annoverarsi fra i rilevanti prodotti dell'Egitto.

Il formentone, noto sotto i seguenti nomi di grano saracmo, granturco, sorgo, sorgo-turco, gran siciliano, melgone, curlone, melica (o melga: questi in comune con la saggina) granone, gran-giallo, da Mattioli frumento indiano, dai latini meis, frumentum turcicum, da' greci moderni barbarostoro, h Francia mays e mahiz, con altri nomi ancora in Inghil-Am, in Germania; ed attesochè di questa pianta gramimecea se ne conoscono più varietà, esse vengono distinte pere con altri nomi; di zea mays il comune, di zea curaquello del Chilì), di zea irta (della California), di zea arythrolepis, di zea crytptosperma, così da Bonafous nella sua monografia (Storia naturale ed agronomica del formentone) ed anche altre varietà da altri trovansi distinte, di che dà contezza nel Dizionario di agricoltura il Dot. F. Gera. Ma se oggetto di studio è divenuto il formentone per l'agronomia, studio più rilevante lo è per l'igiene; conciossiachè gran parte del popolo nell'Alt'Italia ed in altre provincie dell'ubertosa nostra penisola, ed altrove di solo formentone si ciba; frattantochè si ritiene essere esso causa occasionale del crudel morbo che pellagra si appella. Men dura sorte è, per questo lato, quella degli Egizii, giacchè quantunque facciano uso del formentone per la panificazione, non è tal cibo unico per essi, nè alla pellagra vanno soggetti. Più che altramente le persone indigenti, particolarmente del Cairo, preseriscono del formentone i grani freschi abbrustoliti. Non è fuori di ogni credere che il formentone siasi coltivato in Egitto in precedenza alla scoperta dell'America, non pertanto mentre taluni sostengono che sia infatti iudigeno dell' oriente, altri in contrario affacciano testimo nianze istoriche in prova che dall' America sia stato la prima volta importato. Di tale opinione, al dire dell'egregi dott. Cozzi, fu l'illustre professore Antonio Targioni-Tozzett Egl'è frattanto indubitato che, la vegetazione del formentone sta in ragione diretta de'climi caldi; sicchè nelle regioni tropicali in meno di tre mesi vi si effettua la maturità, e dove possa aver luogo, come è appunto in Egitte la irrigazione col predetto vantaggio, possono aversi in anno più di due raccolte di questa derrata (il citato dotta Cozzi sulla fede di Boussingault, dice che in alcune locali quattro raccolte se ne ottengono in un anno).

Nel paese di cui si parla esistono due varietà, u nominata durrà seyty (seyty cioè di marzo) ch'è propr dell'Egitto; l'altra durrà chamy (chamy cioè provenien dalla Siria) detta pure durrà nily in quanto che si semi nel tempo dell'escrescenza del Nilo. I grani del durrà sey o vogliam dire del formentone indigeno dell'Egitto, so biancastri e piccoli in confronto di quelli del durrà chami quali sono giallognoli e grossi. Quest' ultima varietà è a cora più produttiva, ritraendosene nell'estensione di 1 feddano sino a sette ardeb dalla metà di questa misura.

Grano e fave sono in vero le principali derrate de l'Egitto, ma non vi resta gran fatto indietro il formentor A un milione di ardeb (del Cairo) si avvicina, presa media decennale, la totale raccolta annuale del formento di tutta la feconda valle egizia.

La segale, l'avena, se pure si seminano nella valle a zidetta, ciò lo è in poca quantità.

# Della categoria de foraggi.

X. L'helbeh (fieno-greco) si coltiva a preferenza nel territorio egizio. I cavalli e i somari si alimentano con orzo e paglia di frumento. Per il bestiame bovino e pecorino si fa ricorso ai gamhi di piselli, di lenticchie e ad altri strami, ma non così al helbeh. Per qual genere di animali alanque viene impiegato questo vigoroso foraggio? Per quello che è l'anima de'trasporti, indispensabile nel comtancio delle arenose contrade, cioè per i cammelli.

# Specialità locali.

XI. Altra volta io ho denotato i monti dell' Egitto per sterilissimi; tuttavia non è che in alcuni ristretti siti non vi si manifesti segno di vegetazione, nè voglio perciò contradire al Dott. Pugnet, il quale nella sua opera intitolata: Memorie sulle febbri maligne e pestilenziali del Levante con un quadro fisico-medico dell' Alto-Egitto, (Milano, 1804), nel dare un cenno dei detti monti, in una nota (p. 14) dice: « Quì si trovano la sena, la dulcamara, il giusquiamo, la coloquintida, il grand'apocino, lo stramonio, ec.; » ed aggiunge, dicendo: « È verissimo che i numerosi ladri (harmy) dell' Alto-Egitto si servono di quest' ultimo (?) per assopir quelli che non ardiscono assalire allorchè son desti ».

È un fatto poi che altre località, per abbondanza di acque, lussureggiano di varie specie di piante, come lo ha denotato il prof. Figari, sotto il titolo di Flora de laghi Natrone, annoverando, presso i medesimi laghi « il Jamaris « Affricana, diverse specie del genere salsolu suoeda, sali- « cornia, atriplex, il chenopodium, la passerina hirsuta; due

Cusieri, V. 111.

« specie di franckenia; la cressa cretico, il samulus-voleras a dis, l'ephedra altissima, il ciperus dives, la typha angusta folia, il scirpus maitinus, la nitraria tridentata, il licius a afrum; l'hyosciamus-datura, l'arundo ægyptiaca l'a-i a siaca, una specie di crypsis; e nelle acque medesime a myriophillum verticillatum, il potamogetum crispum ».

Ne' deserti, oltre all'oasi, incontransi aree non prive a fatto di piante, ma sia per la quantità che per la varie non monta ch'io me ne occupi, di fronte al mio proponiment che non è quello di rapportare una compiuta flora dell'Eg to, ma puramente dare un'idea della sua ricchezza canna stre; e basterà il ripetere riguardo alla geografia botanti che « le specie proprie dell' Egitto non sono numerose siccome l'Affrica tutta è quella parte del Globo la quale minor numero di varietà di piante (1).

Frattanto reputo prezzo dell'opera la seguente

### ADDIZIONE BIBLIOGRAFICA.

Typhon di Alessandria aveva composto sull'agricoltura dell'Egitto u grand'opera, la quale disgraziatamente non si è conservata sino all'età nesti e quanto se ne sa è per un frammento trascritto da Ateneo.

Ateneo, nelle di cui opere sono altresì nozioni sparse, ma che danno u idea piuttosto incompleta de' sistemi agricoli in Egitto adottati durante i ten de' re pastori, della teocrazia, e de' Tolomei.

Però per saper qualche cosa del diverso genere dell'agricoltura de antichi egizii siamo ridotti a spigolare, oltre all'opere dell'or citato Atem

(1) Da dopo che Decandolle portò il numero delle varie specie di piante 63 mila se ne sono sempre più scoperte delle nuove a talchè oggi se ne co tano non meno di 120 mila . . . Per qual parte presentemente vi entri l'A frica non saprei precisare, ma può servire tuttavia di norma il computo fai nel 1817 da Humboldt che enumerò egli 44000 varietà, così distribuite. Fan rogame. In Europa 7000. In Asia 6000. In Affrica 3000. Nella nuova Olanda isole del Pacifico 5000. In America 17900. In tutte 38000, che con più 6000 Crittogame e Agame torna la somma di 44000.

nella Bibia, in Erodoto, in Diodoro Siculo, in Plinio il naturalista, dice il sic. Copla (Etud. hist. de l'agr. Vedi La Patrie, 29 set. 1852 n.º 273).

Di Tesfrasto (nato nell'isola di Lesbo, an. av. Cristo 371, morto in Atene in eti di anni 85) che tanto scrisse in materia di scienze naturali, non tutto di questo celebre fondatore è perito, e possone consultarsi, bemchè non intere, il trattato delle cause della vegetazione, il libro de caratteri e storia delle piante.

Diocoride medico (nato in Anazarbeo di Licia mel principio dell'èra cris.) la lasciato un'opera celebratissima sulla materia medica generale, la quale avegnache tratti de'tre regni della natura, si distingue per la parte botanica. Simeride di sole 600 piante fa menzione ed inclusive'in ben ristrette numero de quelle appartenenti all'Egitto.

No'secoli di mezzo fiorirono gli Arabi, ed infra le tante opere che vi sone libre, non poche appellano alla parte produttiva dell'Egitto, ma sarebbe stulunga lena il riassumere ciocchè gli autori arabi hanno detto dell'Egitto figurato al regno vegetabile.

Pe' tempi più moderni lo studio delle piante dilatatosi per ogni dove ofti riguardo all' Egitto cognizioni con miglior ordine raccolte da esploratori.

Prespero Alpino (morto nel 1617) campeggia e per l'opera — De plantis supptii (pubblicata nel 1592 e altra ediz. nel 1638 con note ec. del Vestingio) per l'altra d'Historia naturalis Aegyptii (più ediz. e delle migliori quella di lane, 1735).

Riccardo Pockocke, poco ma pure qualche cosa di rilevante dice delle piante di Egitto (nel vol. VII, c. 25).

Busching, Saurin, Thenerol, ne'loro respettivi viaggi hanno rivolte specialipervazioni sulle piante del deserto.

. Ma opera essenzialmente botanica col titolo di Flora aegyptiaco-arabica è mella di Forskál (naturalista svedese, morto in Arabia nel 1763) edita dal suo impagno di viaggio, Niebukr nel 1775.

Sonnini Carlo nel suo Voyage dans l'Haute et Basse Egypte (Paris 1799) e Olivier Guglielmo nell'altro successivo, Voyage dans l'Empire othoman, Egypte, ec. (Paris 1802-7), dettero opera di qualche botanica ed agricola integizazione.

Ma eccoci alla celebre spedizione militare e scientifica in Egitto guidata al primo Napoleone, nella quale Delile Raffenessa occupossi esclusivamente del agno vegetabile. Di questo scienziato la magnifica collezione intitolata: Description de l' Egypte, contiene più di una memoria, cioè esso Delile ha trattato belle piante che crescono spentanee in Egitto. Delle piante coltivate in Egitto. Della palma dum. Della Florae aegyptiacae. (classazione delle piante dell'Egitto in doppia denominazione in arabo e in latino.) Della Flor. d'Egypte, explication in planches, etc. (Vedi alla sezione, Storia Naturale, Tom. I, p. 53-58, t. II 1-10, p. 11-24, p. 44-82, p. 145-330).

Savaresi, medico napoletano attaccato all'anzidetta spedizione, ha efimente cooperato alla cognizione delle piante dell'Egitto con la sua opintitolata Topografia fisica e medica di Damiata.

Il generale Andreossy, nella sua memoria su i laghi di natrone, inserit Description de l'Égipte, (8tat. mod. t. 1, p. 285) somministra distinte i sulle piante vegetanti appresso i medesimi laghi.

Mengin (Histoire de l'Égypte sous le gouvernement de Mehammed A Paris 1893), con le scope di far conoscere i prodetti agricoli dell'Egitte sportazione, Mengin il quale dimorè a lungo nella contrada in discorse, ne, nel vol. II, da p. 344 a 375, fondamentali cognizioni su i prodetti, stodo di agricoltura colà praticato, ed in complesso sulla ricchezza agricol valle nilo-egizia; perciò l'opera di Mengin è apprezzabilissima.

Il fiorentino Raddi, morto in Rodi nella spedizione scientifica del 1 eseguita per conto dei due governi francese e toscano con alla testa Ch lion e Rosellini, l'egregio professore raccolse bel numero di piante in che sono oggi di corredo nel museo fisico di Firenze.

Il medesimo Rosellini (Ippolito, morto nel 1843) nell'epera intitolata: menti dell'Egitto e della Nubia, venendo a parlare dell'agricoltura deg chi Egizii (P. II, vol. VI,) svolge utili nozioni in proposito.

Caillaud., Voyage à Méroé au fleuve blanc . . . fait dans les années 18 (Paris, 1827). nel vol. IV, p. 262, parla delle piante da esso osservate e med. cap. degli animali ec.).

Additerò di passaggio la Revue de l'Orient, conciossiache nel III e lume (P. Ser.) ha un sugoso articolo sull'agricoltura dell'Egitto.

Clot nel suo Aperça sur l'iÈgypte (Paris, 1840), fatto tesoro delle con suggeritegli dal Figari, se ben mi ricordo da quindici anni che scorsi libro, ha potuto compilare un' apprezzabile relazione, di 60 pagine, su I vegetanti in Egitto.

Il Figari stesso or menzionato, istruttore di botanica da parecchi an scuola di Abusabel, ha sparso notizie sulla flora egizia con articoli da esblicati in giornali di cola. È egli veramente in posizione che dovrebi flora egizia dare alla luce una completa monografia.

Da un cultore stipendiato da Leopoldo II in Toscana mi si dice pu una memoria sul Papiro. Intorno quest'interessante argomento cosa detto lascio ch'altri giudichi.

### SEZIONE II.

#### RIGUARDANTE LA CONDIZIONE ZUOLOGICA.

Così per li gran Savi si confessa, Che la *Fonico* muore e poi rinasce, Quando al cinquecentesimo anno appressa. (Dante, nell' *Inf.* can. xxiv).

### CAPITOLO PRIMO.

Animali in generale, ad eccezione dell'umana specie, che separatamente costituirà un secondo capitolo.

XII. L'Affricana terra è culla delle più terribili belve: di uccelli rapaci, di rettili micidiali, alcuni per veleno, altri per robustezza a cui, se eccettui l'elefante, il rinoceronte e l'ippopotamo, niuno animale resiste. L'Egitto, che dell'Affrica fa parte, partecipa invero delle malefiche sue generazioni, ma bensì in grado assai minore; conciossiachè rade volte percorrono il territorio egizio, leoni; pantere, tigri, i tremendissimi boa, ne tampoco gli elefanti, e rinoceronti. Quel che più infesta questa contrada sono i serpenti. Basta la storia di Cleopatra a comprendere la intensa loro venefica natura.

XIII. L'aspide di cui si valse la infelice regina si crede essere l'haja (del genere naja), comunemente appellato Vipera di Egitto. Questo serpente è nel novero degli animali tenuti in venerazione anticamente in quella classica terra, sicchè vi si custodivano vivi ne' tempii, vi si imbalsamavano morti, vi si tenevano appese le immagini, le si scolpivano ovunque ne' principali monumenti. Tal pratica re-

ligiosa, per sè stessa ridicola, era motivata forse dalla considerazione che l'haja, ossia la vipera d'Egitto, avidament divora i sorci? i quali per la loro moltitudine in Egitto arrecano non poco danno ne' prodotti campestri. Dall'altrparte non in meno quantità vi sono rettili velenosi del specie in discorso, e per sino nelle città del Cairo e di Alessat sandria si trovano. Tuttavia casi letali per puntura dell' haje non vi sono sì frequenti, attesochè la stessa vipera appales. essendo la sua conformazione, cinque piedi di lunghezza. pettoruta si fattamente da potersi sostenere sulla coda; » e se poi viene eccitata assume allora appariscente figura » minacciosa ad un tempo, estendendo la pelle del suo collo-110 sopra la testa a modo di cuffia, in attitudine di avventarsata Sono i Psilli appunto coloro che ne vanno in cerca e = tale attitudine la sollecitano e non la temono. Mentre il colubro è per avventarlisi costoro hanno la destrezza di porg avanti un pezzo di feltro e ritirarlo in modo che lo stess serpențe vi ci lascia confitti i suoi due denti uncinati e flessibili, nel vuoto de' quali sta il potente veleno. Ottenutquesto primo essenziale trionfo, con non minore astuzia psillo si impossessa del disarmato serpente e lo riduce = 1 istrumento col quale desta l'ammirazione nelle pubblicheme piazze dell' Egitto. (1)

<sup>(1)</sup> Pour accoutumer ces animaux à se mouvoir en cadence, il les agace, les irries, et au moment où ils se jettent sur lui, il leur oppose tout à coup deux cases de terre solide dans les quels il a introduit chacun de ses poings, et leur blesser, leur meurtrit violemment le museau. Punis ainsi à chaque tentative de résistance, ils s'habituent à obéir « (D. L. Rochat. nel G. La Patrie del 18 ou. 1855). Questa spiegazione non è a vero dire sufficiente, ma neppure può darsene pliore, giacché i psilli tengono segretissimo il loro artificio nell'addestrare i serpenti; ed anzi vorrebbero far credere che a tale abilità non possano aspirare che coloro solo i queli discendeno dalli antichi psilli di pura razza.

XIV. I psilli che tuttora, benchè in ristretto numero, nanno in Egitto, nell' Indie ec. per industria lo scoprire ed mamaestrare serpenti, e specialmente i più velenosi, e l'haja particolar modo, assimilatili se si piace a' giocolatori, restigiatori, bagatteglieri, cantambanchi delle nostre piazze, na non può però negarsi in loro una sorprendente abilità ell'arte anzidetta si da compatire se dal volgo colà si crede r'essi operino per incantesimo. E, sia a torto o a ragione, rimarchevole che in quelle trascorse età di alta sapienza e plemdore in Egitto i psilli erano tenuti in grande onorana e costituivano una distinta corporazione. Del modo di ocolare di costoro darò breve cenno, giacchè in più e varii bri si trova scritto.

Come la pastorella per trarre all'ovile le sue pecorelle una ad una con distinto nome le chiama e se le avvina, così il psillo, qua e là nelle piazze, ragunato il poblo col semplice apparecchio di una bisaccia che deposita
terra, si pone in opera: articola un nome e subito ecti venir fuori dalla bisaccia un serpente; successivamente
intervallo di tempo altri distinti nomi pronunciando a
ascuno corrisponde la comparsa di un nuovo serpente
al compito numero di quanti ne vuole esso mettere in
en a. Fatto teatro di quest' esseri per natura striscianti, innincia la musica a suon di piffero. Io non vuo'dire che

Anto meno si sà dell'arte de'psilli tanto più si studiano le abitudini del ser
le hajo di cui essi particolarmente si servono; ed in tale studio si distin
Dumeril, da dopo che il Museo di storia naturale di Parigi venne (circa

882) a possedere viva una vipera della specio in discorso, della qual cosa

Mittando il celebre naturalista ha potuto dare delle sue forme ed abitudini

migliore relazione che si abbia, della quale un estratto leggeva in seduta

dì 11 ottobre 1852 all'accademia di Parigi coll'intendimento di pubblicarla

ir intero nella seconda parte del settimo volume del suo trattato di Erpetolo
ia, ossia storia naturale dei rettili (Comptes rendas vol. 35, p. 485, anne 1852).

que' serpenti addestrati da' giocolatori in Egitto danzino, e sendo irragionevole lo ammettere cosa ch'è contronatura ma visibilmente essi fanno manifesto che restano penetra di da quel linguaggio degli affetti, il quale è a credersi uni 🚾 i versale nel mondo sensibile: dico la musica, ossia il suone del piffero attuato dal psillo fa atteggiare quei suoi rettili per modo che imitano benissimo la danza ritmica. Terminata la musica incomincia la lotta fra il psillo e suoi serpenta. Egli li eccita: essi gli si avventano, o meglio mostrano av ventarglisi, ed esso vuol fare apparire che sa schermirsenin ogni maniera, ed essere invulnerabile dal veleno della velenosissime vipere. Ed invero, nel momento che ti parassistere ad orribil caso di nuovo Laocoonte, ad un atta del psillo i suoi serpenti restano come se vivi non fosser. Ne prende uno e comprimendolo alla nuca ti presenta fe nomeno sorprendentissimo, riducendolo si fattamente irr gidito che assume tutta somiglianza di un bastone; e tanti-o che posto il serpente in linea verticale su di esso il policio nel modo stesso che su di un bastone si appoggia per qua che minuto, quindi il serpente riprende il suo movimento naturale. Altra volta eccoti il psillo in pubblico quasi che 🗢 nudo e senza alcuna apparenza di aver seco serpenti; l'improvviso te li sa apparire con sembianza di farli scanturire dalle sue membra, come che avesse potenza di creare dalle viscere del suo corpo. Ma sia qual vuolsi l'artifici 🗢 de' psilli, io altro non ne dirò essendo comunemente nota = 1 giocolare e fattucchiare di costoro. Al diletto i psilli a coppiano l'utile? Ciò si ritiene per fatto di verità in Egitto. attribuendo loro proprietà di attrarre i serpenti e farli sbucar fuori da recondite latebre ovunque si trovino; per cui sono ricercati, con ossequio, e premurosamente all'oggetto di purgare le case, più che altrove in Cairo, da sì ributati e pericolosi animali; ciò probabilmente a loro facile sce perchè in realtà de serpenti sanno egregiamente imira il fischio. Vantano poi i peilli di possedere un sicuro nedio (Duméril nella precitata memoria dice che si crede i una radice appellata ophiorrius mungos) contro il velano lla vipera haja e di altre specie ancora, che pur troppo Egitto si riproducono. IV. Erodoto parla (lib. II, § 74) di serpenti alati, ma di tal to non si conosce oggi che il drago, lucertolina proprio BAmerica. In Egitto altre l' haja. avvi la cerasta. « Pu dato questo nome ad un serpente velenoso mabia, d'Affrica e particolarmente dell'Egitto, che venue mito: al gabinetto: del re (di Francia); mome: che corrinde a quello di vipera corneta ..... , dice Buffon ed tiunge: « Tale conformazione . . . congiunta alla velena qualità della cerasta . . . avrà fatto che i prischi egidiligentemente a questo colubro avvertissero ». Esso si va scolpito su i loro monumenti della più recondita anità . . . e rappresentato per sino sul coperchio delle mmie. Vi fu frattanto discrepante opinione fra i moderni uralisti sul numero de' cornetti della cerasta, ma ritieni sono binarii. Quel che più monta si è che il serpente discorso, lungo circa due piedi parigini, ha tal potenza veleno che quasi istantaneamente uccide l'uomo. È noble la sua accortezzan non tanto nell'isfuggire il perio di essere ucciso, qu'abte nel sapersi atteggiare per sorndere altri animali di cui suole cibarsi; però questaera fu distinta pur col nome di insidiosa, ritenendosi che a nascondersi nelle fratture delle strade le più frequenper avventarsi all'improvviso su i viandanti. È noto la cerasta sfugge facilmente alla vista, essendo di codi terra, come lo aveva detto lo storico Diodoro sisulo, Cusieri, V. III. 21

non uniforme però, avendo nel dorso macchie irregolari de fanno risaltare il suo fondo giallastro. Secondo la epinione del citato Diodoro, e che ripete Buffon, gli antichi egizii adoravano le aquile e gli altri uccelli di rapina ber la m gione che li liberavano da molte bestie velenosa ensarticolarmente dalla vipera in discorso Essa è annovertità dallo stesso Diodoro fra i serpenti della Cirenaica, ( ) in parla appunto parlando nel libro III di Cirene de concinsiache effettivamente assai più comune la è in quella ome trada di quel che lo sia nell'Egitto. Come si propagatità cerasta? Questa tesi lascio Buffon da risolversi, • se tali i rettili armati di denti uncinati e velenosi siano vivibi ri. » La natura ha voluto differentemente ne rettili disper il modo di propagazione, alcune specie essendo ovipare di tre vivipare: di quest'ultima natura è la vipera comu ed altre varietà, ma non sapevasi della cerasta, e piuttos per analogia che per osservazione di fatto il naturalisi Belon la suppose nel novero dei rettili vivipari. Le cons cutive cognizioni hanno confermato in fatte ciò che avoid supposto Belon, che come tutte le varie specie di vipere così anche la cerasta è vivipara, o meglio ovoivipera.

Altri colubri, e la vipera comune infestano l'Agitto. Il Lo scitale, serpente velenoso, come le altre vipere cui denti uncinati flessibili, lungo poco oltre meszo metro, il terrore de' villici che abitano vicino alle piramidi di di zeh, e pericoloso sino anche mell' interno della città de Cairo, perlochè particolarmente a difesa di esso si invoct l'abilità de' psilli.

Il colubro imbacuccato, lungo un terzo di-metre e il più vago de' serpenti, assume questo nome di imbacuccato per una macchia nerastra che dalla punta del muso scendendogli all' occipite gli dà apparenza di cappuccio . . .

Di biscie comuni senza veleno vi sono molte varietà di specie in Egitto, tal volta assumendo un volume che spaventa. Di altro genere di rettili, vale a dire delle lucertole, sono notevoli in Egitto

XVI. Il tupinambi del deterto. Questa lucertola Erodoto desipiò col nome di coccodrillo del deterto, avente: in realtà somifianza col coccodrillo del Nilo, in quanto alla forma; il
ipinambi per altro non ha di lunghezza più di quattro
fedi parigini. « Del tupinambi i giocolieri del Cairo si
talgono sovente nelle loro pubbliche rappresentanze serlittorie, dopo però avere strappati i denti a questo rettile,
fignato per carnivorissimo. Io pertanto posso dire di aver
illuto alcuna volta lucertole di questa specie, e mi sono
iparse terpide da non ispirare alcun timore, almeno alucarnivorissimo, è notevole che in schiavitù esso ricusa a
tal siasi cibo, ed è forzatamente che gliene fanno ingojare
iloro che hanno interesse di conservar vivi sì fatti ani-

Il Tupinambi del Nilo, lucertola, che solo differisce dalla eccedente nella coda, più lunga a foggia di cresta, e per abitudini, pascendosi di animali acquatici, per cui è detta pinambi del Nilo ed altrimenti, cioè salvatore, salvaguardia anche ammonitore; conciossiachè col suo fischio, siccon ho notato al S. CCXX del L. I, avverte della presenza I coccodrillo. Di questo e di altri formidabili animali ora del.

XVII. Animali della regione del Nilo di superlativa grosza. È un fatto che il numero de' differenti generi di anili cresce a ragione che dai poli si va all'equatore, non, ma è di più notevole-che gli animali di più grande poratura appartengono alle zone di mezzo. Ed ecco che

rimontando il Nilo appalesansi i fortissimi unicornuti rinoceronti, gli elefanti, ippopotami, leoni, tigri, pantare, cocodrilli, e fra i serpenti il grossissimo bea (1).

Fra gli uccelli non solo lo struzzo, ma stando ad ma recente relazione del naturalista Parkyns, comunicata dal principe di Canino, (morto il 29 luglio 1857) Bonaparto, all'accademia delle scienze in Parigi (Comptes rendus, gennajo 1851, num. 2. pag. 27), « un uccello gigantesco sarrimente sede de'nominati animali, ma in qualche modo se partecipa. Non sia frattanto discaro che qualche cosa io dia di alcuni degli indicati esseri che sono lo spavento al desolazione dei miseri abitanti di quelle infuocate registi.

XVIII. Del coccodrillo. Questo rettile (o vogliam dire precentola dell'ordine dei saurii) serocissimo, il quale grandino alla lunghezza di oltre trenta e sino a quaranta piesi parigini, con un ventre esorbitante, spalancando la hocca appreche si apra una voragine. Tuttasiata il coccodrillo in terminon è poi tanto temibile. La sua serocia meglio la esercita dentro il Nilo. Ordinariamente non oltrepassa la prima cateratta. Abitualmente crudele, seroce, inquieto, audam prudente ed astuto, esso apposta le donne che vi vanno di attinger l'acqua; abboccatane una, l'ha ingojata già nell'asta che si ritussa. Nonpertanto havvi qualche esempio di coccodrilli addomesticati, bensì l'esempio stesso ne appalesa tiste conseguenze. Raccontasi, che il governatore di Damiata teneva nel suo giardino due coccodrilli ammansiti, ma che

<sup>(1)</sup> Terrusson, parla della caccia del serpente beo nel libro II peg. 15 del suo Sethos (nome di uno de' Faraoni) pubblicata nel 1731, e con quell'estasi che si addice ad un romanzo storico. Gia Diodoro siculo nel libro III, cap. 17, della sua storia con lunga narrazione aveva detto di un serpente boa portste in Alessandria al tempo de' Tolomei....

in suo servo avendo inasprito quello che forse era men dorile, ridestatasi nella belva la sua naturale fierezza, abboccò e divorò in un attimo il piccolo figliuolo del medesimo governatore. (Giornale par., il Commerce, 20 luglio 1847), Il notato esempio fa prova di quanto asseriscono antimiscrittori, che i sacerdoti Egizii ne'loro templi pascevano occodrilli, resi mansueti. E chi del resto potrebbe rivelarci L perchè essi veneravano vo facevano venerare siffatto rilattante animale? A cosa mai è utile il coccodrillo? Scritanteriori all'era cristiana (Agatorchide, Diodoro, ec.) mano di gente appellata coccodrillofuga, ma la inopia e altro poteva astringere i derelitti affricani a cibarsi dilla carne del coccodrillo, posciachè pessima la è per sua mara. E se in ogni tempo nelle superiori regioni del Nilo ideprocurato con varii modi di caccia ( Erodoto ne nomina tà d'uno) di impossessarsi della formidabile lucertola :: ciò machè anche per fare mercato della preda, inviandone la podia in Europa ove si apprezza per i musei zoelogici; rincipalmente però la caccia facevasi, e si fa al coccodrillo, er diradero il numero della dannosissima micidial belva. noi non giunge notizia che di casi i più commuoventi; e ur troppo di uno tristissimo i giornali nel 1843 hanno ririto, di quello dell'egregio naturalista viaggiatore, Petit, ne in Abissinia ebbe sua tomba, attravensando il Nilo, nel mtre di una di queste riluttanti bestiaccie. Frattanto a didare il numero de'coccodrilli, a rendere minore la loro ppagazione, giova ciò che ora son per dire. Quando i due ssi si dispongono al coito, il coccodrillo maschio capovolta femmina, e torna poi esso stesso a riporla nella naturale sizione, effettuatane la copula; ma non sempre ha questa mura, e la femmina da sè non essendo atta a rivolgersi, ncandogli l'altrui aiuto, resta li senza poter mutar di

luogo, ed allora diviene: preda dell' nomo con tutta facilità. Arroge, che il tupinambi, di cui ho parlato avanti, e l'icammone sono avidissimi delle uova del cocoodrillo, e ne distruggono di fatti gran numero; contuttochè la pregnanti sgravandosene cerchi i luoghi più nascosti, per lo più nall'isole del Nilo; e le ponga sotto la sabbia, ove; se mis sono divorate, si schiudono per il solo calore solare. È per vero che l'icammone abbia inoltre abilità, lottando per coccodrillo, di ficcarglisi di salto dentro la gola e giù nall'entre rodergli le viscere? Le dissero antiohi autori (Simi bone, Diodoro, ec.) lo hanno ripetuto de'moderni; ma i più ami ci credono, ma è peraltro verissimo che l'icammone stami ca e divora i piccoli coccodrilli, e con gli adulti si missa repentaglio.

Le singolarità inerenti e alla conformazione ed all'alia tudini dell'animale in discorso hanno richiamato l'atta sione non che de zoologi, ma di scrittori di ogni manie Ad esempio citerò, l'autore della Storia dell'impere, da Me val a Valente, dico Antonio Marcellino, che fiori al tempo i Costanzo II, e che tratta del coccodrillo (lib. 22 cap. 15). 1 neca nelle sue questioni naturali (lib. VI, p. 628) caratterizza i coccodrillo - Fugax animal audaci, audacissimum timido Vedi Strabone (geog. lib. 17) Vedi Diodoro (lib. III) Vedi Plinio, (lib. X, ove parla pure dell' ippopotamo, della sin ge, ec.) Ma in conto speciale i moderni zoologi tengent Erodoto, rilevandosi da quanto ei lasciò scritto, che dà am tichissimo tempo il coccodrillo fu accuratamente studiate Allorquando le cannonate degli Anglo-Turchi rintronavant nell'assediata Alessandria, ove eransi rannicchiati i Francesi infra i quali trovavasi Geoffroy-Saint-Hilaire, questi in que daro frangente proseguiva con non minore alacrità i suoi studj sugli animali della nilotica regione, ed era appunto

allora che con più rigoroso esame occupavasi del coccodrillo; sul qual soggetto una elaborata memoria trovasi mila nota collezione. (Des. de l'Egy. vol. 1, sto. nat. p. 185). « Geoffroy S-H. . . . sembra che abbia preso a compito come naturalista, l'esame di ciocche hanno di più meravigioco i racconti semplici del primo degli osservatori, » ha detto il celebre fisiologo Flourens in una sua memoria letta Accademia delle Scienze in Parigi nell'aprile 1852. e welgendo il suo tema affaccia il seguente quadro comparator a Erodoto ha lasciato seritto, ef dice, che il coccodrillo i di tutti gli animali quello che proporzionatamente nasce Fipiù piccolo e diviene il più grande; il solo di cui la #Mascella superiore sia mobile su la inferiore: il solo che bon abbia lingua. » – « Tuttociò è vero, (prosegue Flourens) 🏝 gualche modo, cloè per quanto comporta il linguaggio 🗬 uno scrittore che non è uomo di scienza . . . Il coctodrillo, animale il quale giunge fino alla lunghezza di 17 Chibiti (dimensione notata da Erodoto) sorte da un novo the non ha più di 17 linee nel suo maggior diametro. La ban mascella superiore non si articola no sul cranio, ma tera col cranio insieme si muove sulla immobilità dell'altra mascella inferiore. Esso ha una lingua, ma si corta che hen ne può fare alcun uso. »-« Erodoto dice ancora, che al-Plorquando il coccodrillo riposa la sua testa in ripa al Nilo, Tin atto di sorbire l'aria, un piccolo uccello penetra con tutta confidenza nella sua gola, e vi gioisce senza che ilr coccodrillo faccia atto contro il medesimo . . . , » Geofber S. H. . . . . Tuttoció ha ei pure osservato. Un piccolo ecello (il piccolo piviere di Buffon) infatti si introduce ella gola del coccodrillo, e questi resta immobile, giacde quelli la gola gli sbarazza dagl'insetti; conciossiache oltitudine di tali piccoli animali signoreggiano le ca-

vernose fauci di quel formidabile, non permettendo la livvità della sua lingua di potersene liberare (1). Avvegnità viemeglio resti convalidata la esposta comparazione, coll'in torevole giudizio del chiarissimo segretario dell'accadena francese io non devo lasciare di notare che l'Universa sil toresco, ec. (trad. del Falconetti 1834) parlando del con drillo aveva già richiamato al medesimo confronto des resultanze del fu cav. Geoffroy S-H. . . . . e la descrizi lasciataci dal padre della storia; e ad esso rimando; i leggitori per altri dettagli e rettificazioni che vi si leggi fra le altre questa: che ritenendosi, sin da Erodoto, chi coccodrillo per quattro mesi dell'anno non mangia, servatori moderni hanno in contrario verificato, ch' ei gia in ogni stagione. Ma notevole è ancora che, altri a tori, (Schoelcher inclusive nell'Annuaire des noyages, wa 1846) aggiungono relazioni sul coccodrillo con tuom novità. Il chiariss. Libri poi, nella sua Histoire des scie mathématiques en Italie (Paris, 1838), nel volume I (1 a p. 250) allusivamente alle curiose osservazioni perge teci degli Arabi, adduce ad esempio lo avere Abd-all nella sua relazione dell' Egitto data cognizione di un sin lare tumore, ossia escrescenza, esistente nel ventre del ce codrillo; ed aggiunge che tale escrescenza è stata verifici da Sonnini! . . . . Però, che altro potrei io dire del cel codrillo che non sia comunemente noto? Ma per quel sto influsso appunto là (nella regione del Nilo) venne: mondo questa bestiaccia? Sino al secolo presente s'è or duto che una sola specie di tale lucertola esistesse, e qui sta non altrove che nella regione del Nilo. Il solerte pr

<sup>(1)</sup> Dell'or citata memoria di *Flourens*, la quale verte su di altre imperantissime questioni zoologiche, ed inclusive sulla genealogia del popolo egiziun sunto ne ha dato il giernale La *Patrie* ne'numeri 103 e 104 del 1882.

citato Geoffroy S-H. (padre dell'attuale eminente naturalista) fu quelli che trovò esistere nella detta regione sino a cinque specie di quest'animale, dimorante nell'acqua e fuori dell'acqua, songa essere amfibio, ripeto (R. l. L. SCCXX), che erroneamente fra gli amfibii è annoverato da talani scrittori. Le successive esplorazioni quindi hanno. condotto a tanto, che il sommo Cuvier ha classato tre sottomemeri, suddivisi in sedici specie di coccodrilli diversi. Frattanto il Dizionario classico di storia naturale, per le cose dette da Geoffrey S-H., da Cuvier e da altri ha potuto tessere sul seggetto del Coccodrillo elaborato articolo / di Bory. le Saint-Vincent). Ma siccome la scienza sempre progredisce, tanta maggiore estensjone s'è data da poi a questa Parte che riguarda la natura e varietà de coccodrilli, coe puoi vedere nell'opera classica di Duméril (padre); Misiepe del 1836; senza dire di altre produzioni più reanti, che a me ignote, vi possono essere. È rimarchevole Mon pertanto lo avere trovato in America il maggior nu-Pero di varietà dell'animale in discorso, e più rimarche-Te ancora che colà esistono coccodrilli non gran fatto, insimili da quelli della regione del Nilo. E qui sta vera-Pente il mistero della natura, come riguardo alla testugime del Nilo, che identica si troya in altre contrade (R. l. J. CCXVIII), non potendo ammettere che si gli uni che l'altre icano derivazione di un solo e medesimo tipo; giacchè il coc-Odrillo è appunto di que tali animali la di qui genesi non altrimenti trovarsi che nel luogo stesso ove si propa-🕦 40. Consideri chi ha mente sana questi fatti. Ciò che è Critto nel codice della natura prevalga, e sia la essenziale 🛂ida a giudicare. 💤

XIX. L'ippopotamo, appellato anche cavallo di fiume, L'appopotamo, appellato anche cavallo di fiume, che col cavallo abbia somiglianza alcuna, solo che Cusieri, V. III. 22

com' esso nitrisce, passa questo pure, 'come 'il coccodillo, la sua vita, di giorno immerso nel Nilo, vagando nel l'ore notturne per le campagne, esterminandovi per suo almento le messi. La corporatura dell'ippopotamo è qualiquella di un bove, ma la elevatezza assai minore, avella le gambe cortissime, e massiccie. Questo quadrupede, mili a proposito annoverato fra gli amfibii, è un mainmifero Cuvier (Regno animale, tom. I. p. 234) classato in seconda famiglia de' Pachidermi ; da altri (Diz. delle sciti naturali ) nell'ordine dei Ongulogradi. Esso ha tale still tura da non paragonarsi a nessun altro genere di anhi Quand'apre la bocca, armata di grossissimi e lunghi di spaventa, ma poi non è per nulla feroce, almeno tutti l'uomo. Fugge, va a rituffarsi nel flume allo splendor de fiamme, e però coll'accendere grandi fuochi lo tengono lo tano dalle fiorite campagne gli agricoltori. Dalla strutti delle ossa si distinguono, come insegno Cuvier, le abia dini. Il gregge, che ha quasi pianeggianti le articolazio pasce; il leone, che le ha molto pronunziate, attacca e si na gli altri animali. Or bene, io pongo questo dilemma: il modo di vivere, le varie abitudini suscitansi in forza de rispettiva organizzazione, ossivero la organizzazione, o conformazione respettiva de' differenti generi è opera p concetta, a disegno di dovere servire sì differentemente i l'esercizio della vita? Forse a taluno sembrera ozioso, rile questo dilemma, che a me pare di difficile soluzio Finchè si tratti di conformazione ossea e muscolare, app ghiamoci coll'ammettere in natura una legge di gradu zione; ma quante maniere di conformazione non vi son nella varietà delle specie, e tali, come che la esistenza lot dovesse essere necessaria per un determinato modo di vivere in animali tuttaltro che utili! Eccoci all'ippopotamo, ed invero la sua conformazione è delle più singolari. Io paragono la bocca di quest'animale all'istrumento pescamencio che appellasi bacine. Di contro alla mostruosa sua apertura, ha strettissimo l'orifizio esofago-faringeo, dimodombè quando è dentro nel fiume, contraendo l'anzi detto orifico, può la bocca stessa tenere aperta, senzache l'acqua dispenetri nell'alvo, i notanti vi entrano, prendendo quella porta per un rifugio, e quando vi sono l'ippopotamo emermila testa e la sua preda trangugia.

Mallella pelle, durissima e grossa, dell'ippopotamo fanno gli hicani frustini e frustoni nella stessa maniera che li fanmilla pelle dell'Elefante; e questo è il solo profitto che man ritrae. Il museo fisico di Firenze offre un esemplare mento animale benissimo preparato con i propri suoi inturali comuni tegumenti: credo però superfluo darne Meriore descrizione. L'ippopotamo animale esclusivo del-Marica, credevasi non molto tempo indietro, che avesse dimora soltanto nella regione del Nilo, ma se ne sono impoi scoperte due altre varietà: una al Capo di B. Spenaza, l'altra nel Senegal. Intorno alle successive scoperte plative all'animale in discorso, con fior di senno esprimemi un collaboratore del Commerce (numero del 22 magio, 1846) dicendo: « La collezione del giardino delle piante Parigi possiede fino dal 1890 un bello scheletro d'inpootamo del Capo di B. Speranza e due scheletri del medesimo pacre del Senegal, M. Rochet-d' Héricurt (altrove da me ci-Mo p. 398 L. II) ha portato (in Francia) una testa di quello ell'Ahissinia; dimodochè lo studio comparativo di questi reziosi materiali fornirà alla perfine i mezzi di risolvere questione ancora dubbia dell'unità, o della pluralità speica degli ippopotami delle diverse parti dell'Affrica. roge, che il sig. S. G. Morton, ha in uno opuscolo pubbli-

cato (circa il 1851) osservazioni addizionali su di una specie vivente dell'ippopotamo dell'Affrica occidenti Avvegnache il progresso dilucidando rende più appre le cognizioni scientifiche quanto più sono recenti, tu nel sogretto che ci occupa non è da dimenticare, Cuvier nelle sue Recherches sur les ossemens fossiles 1821, T. 1, p. 270), comparando l'ippopotamo 6 geologici coll' ippopotamo vivente ha creduto dover st' animale distinguere nel seguente modo, cioè: 1.º ip mo fossile maggiore, 2.º fossile minore, 3.º fossile mi 4.º ippopotamo affricano vivente. Ne da dimenticar i lavori del celebre nostro prof. Alessandrini di Bok quale in una sua dissertazione (pubblicata nel 1829 e tami dal medesimo autore) intorno alle ossa compo teschio di un ippopotamo di Egitto, aveva già stabi varietà perfettamente distinte, le quali « dal paese d abitazione meritar possono il nome, dic'egli, di i d'tamo del Capo di Buona Speranza; 2.º Ippopotamo « negal; 3.º Ippopotamo di Egitto » (di Egitto, o me Nilo). Cosa gli antichi sapessero dell'ippopotamo può r da Strabone che ne parla (insieme d'altri animali e coccodrillo, giraffa, fbis, ec.) nel libro 16 della geogr

XX. Il box il più grosso de' rettili, l'elefante grosso de' quadrupedi, il rinoceronte anch' esso gross sono tutti animali i quali ancor meno dell'ippopotavvicinano al territorio egizio. Inquanto al giudizio animalone, gli antichi avevano notato (dice Strabone bro 16, p. 181 della collana, ec.) che « Quando si p gono i serbatoj, gli elefanti colla proposcide e coi scavano il suolo sino a che non trovano acqua. stesso Strabone raccogliesi (lib. id. p. 178) come mente praticavasi all'elefante dare la caccia.

XXI. La giraffa, appellata cammellopardo da Greci (Strab. l. 16, p. 184), è animale il più alto di tutti i quadrupedi terrestri (dice Duméril), misurando sei metri dall'unghia alla testa. La giraffa ha nell'Affrica per centro la Caffreria, ma percorre anche il territorio egizio.

\*\*XXII. Lo struzzo, il singolarissimo fra i pennuti, eti placque ad Aristotele (afferma il geografo Balbi) definire—firtim ovis, partim quadrupes—defenizione compatibile nel anso allegorico... E chi non conosce la elaborata medicia del celebre Monti? Fattosi egli uno de'tanti che lamittaronsi il cervello nella interpretazione del cavallo alate d'Arsinoe, conclude doversi intendere per tal cavallo lo diffizzo. Nelle regioni interne dell'Affrica, e particolarmentical Dar-four, propagasi lo struzzo, ma discende di sevente sino ai laghi di natrone nel territorio egizio. Ingente profitto traeva la gente della or nominata contrada, ed alresi la piazza del Gairo dal commercio delle sue penne, mando l'ornarsene era moda in Europa. Una dettagliata elazione della caccia dello struzzo si legge nella collezione elle opere del celebre Romagnosi, volume 14, p. 47-56.

XXIII. Il cammello da soma ed il cammello veloce, ossia romedario. Anche nella categoria degli animali per natura lomestici è nell'Affrica che produconst i più grossi. Tale il cammello, di cui se ne fa la distinzione sopra notata. Avvegnachè in altre regioni dell'Asia e specialmente nell'Arabia questo utilissimo animale sia comune, io oso asserire che nella capitale dell'Egitto, emporio di commercio, trovansi più cammelli che altrove. È rimarchevole che, mentre nessun'altro animale da soma, o cavalcabile cammina nelle sabbie del deserto bene come il cammello, questi non è poi atto per le strade battute (1). Trovo scritto nella geografia del

'(1) Un tal signore (principe di S. E.) di mia relazione, son pochi auni ne

chiarissimo Adriano Balbi, che non prima del III secolo dell'éra cristiana il cammello fu introdotto in Egitto, e che precedentemente ne'più antichi tempi fossevi questo animale spregiato. Io direi che il cammello sia stato meno apprezzato in Egitto quando vi erano strade rotabili. Ma oggimai senzi cammelli da soma e i dromedari molto male si troverebben estesa popolazioni dell'Asia e dell'Affrica. Del resto non lo io a diffondermi, essendo notorio tuttociò che riguarda la natura ed uso domestico di questa specie; se non che a denotare la velocità del dromedario narrerò una delle tant avventure dell'intrepido M.d Ali. Essendo egli a Suez (m) 1820 circa) a motivo della guerra da esso portata est l'Arabia, fu avvertito che una ribellione era per scoppine nella capitale contro il suo governo. Non frappone induto M.d. Alì, monta il suo dromedario, e in dodici ore da Suez fa in Cairo, ed in tempo da sventare la congiura ordita contro di lui. Se questo fatto io noto in prova della velocità del dromedario, opportunità altresì mi offre di notare la fedeltà di un servo associata ad attitudine senza pari. I servo dico di M. Alì in questo frangente volle seguire I suo padrone partendo da Suez; e mentre questi credeva averlo lasciato per via, giunto al Cairo se lo vide attaccato. alla coda del suo dromedario....(1).

fece esperimento in Sicilia per trasportare le zolfo dalle sue miniere, ma pe pochi mesi, da circa trenta cammelli, fatti venire di Barberia, tutti gli perirno; non per altro, com'egli dicevami, che per lesioni in tutti sviluppatesi ne piedi.

<sup>(1)</sup> Fra le opere plu recenti, a quella pubblicata nel 1863 dal ganerale Cobbuccia col titolo — Du dromedaire comme béte de some — rimando i miei letter per curiosi dettagli, inclusive riguardo alla facoltà che hanno i cammelli e dromedari di restare più giorni senza bere. La Biblioteca n. di Ginevra nel fas. 9, agos. 1857, (Vol. 35, p. 310) ha parlato di questa produzione del gen. Carduera, e più oltre, a p. 313, dello Struzzo rassegna altre relazioni.

Gli animali precedentemente contemplati per le luro superlative dimensioni sono di derivazione eccentrica all'Egitto. Ord'di altri di altro genere che si propagano nell'interno dell'Egitto tornero a dire: " hard an anni men miget on MAXIV. Animali comuni da sella. Prima del Cavello. Conclusatache il dromedario si presta aeconclamente e viene difatti adoperato per lungili viaggi attraverso gli aro-Mildeserti, Viceversa A caballo: in Egitto si usa per lo Midalle persone agiaté per gite di diporto. Il cavalle di miza egizia sono di tina bellezza e vivacità senza parti me Micibita la esportazione, è tuttavia se ne vedono in Italia With altre città dell'Europa; e sono quelli che nomansi Modii arabi. Non dico kia che dessi provenghino tutti del-Estato, e si che vi possono benissimo essere anche fra noi Malli di pura e genuina razza araba, ma noterò fraltan-", che il centro e culla dei veri cavalti arabi e il Negdi Medid, provincia al nord del gólfo persico, di cui ho parlato ill lib. II); che i cavalli del Negdi sono più pregiati per r foro bravura anziehe per la loro bellezza. Essi servono 'lunghi viaggi, sopportando la fame e la sete oltre 'ogni tedere, che i negdiani vendono i loro cavalli, ma kono versissimi al disfarsi delle giumente. In Persia, in Turhia, in Egitto, con buoni stalloni del Negdi e giumente celle nei respettivi paesi si sono formate nuove razze mile, e sarei per dire di perfezionamento. Il Monitore Tocano (1857 N.º 34) in data di Francia, nel proposito di caralli turcomani mandati in dono dallo Sciah di Persia all'imperatore di Francia, ripele che « questi cavalli appartengóno, dicesi, alla tribu di Tehi ». Prosegue notando, che i non vi sono se non che i cavalli arabi della tribu di Magi (Negdi) che loro siano superiori per la bellezza e per la perfezione delle forme. Ma che in compenso quelli di

Tehi possiedono qualità speciali . . . » In prova della loro brayura si cita ad esempio, che Feth-Ali-Sciah per essere in tempo a prendersi la corona di Persia egli corse in 24 ore 96 leghe, da Sciraz ad Ispahan, con un suo cavallo turcomano. lo non intendo confutare la testè citata relazione, ma azzarderò una mia opinione, cioè che per vaghezza e regolare proporzione i cavalli della razza arabo-egizia superino le altre razze da quella del Negdi derivate e quant'altre delle orientali. Del brio e vivacità del cavallo araboegizio tu non puoi giudicarne da quelli di questa razza condotti in Europa. O sia la diversità di clima o altro, certo è che il cavallo dell'Egitto, dopochè ha traversato il Mediterraneo, in Europa perde alguanto di energia. Il cavallo di razza, in Egitto sta giorno e notte sempre in piedi, mai si sdraja se non quando è malato, ma avverti che dentro la stalla non si lascia libero, ma impastoiato in un tal modo che, senza nuocergli, non possa, volendo, buttarsi giù. Fermarsi in quattro nella gran carriera è abilità speciale del cavallo egizio, sempre che però maneggiato degli prientali, e per la forma del freno ch' essi usano; intorno al quale maneggio gli estinti Mamelucchi potevano davvero dirsi maestri di color che sanno. Ho detto avanti che in Egitto il cavallo serve per gite di diporto; così è oggidi, mentrechè sino a tutto il precedente secolo serviva hene altrimenti. Erano appunto i Mamelucchi amantissimi del cavallo, e ad essi credo si debba la nuova razza arabo-egizia; e sì, che in guerra essi con scimitarra e cavallo si credevano invincibili, ma senza cavallo non mettevansi in nessuna impresa, e quando pure si fosse dovuto dare l'assalto ad una fortezza il Mamelucco voleva essere a cavallo. Dirò in breve, che l'allegoria de'centauri non si possa meglio applicare che ai cavalieri mamelucchi. Egli è poi altret-

'anto vero che la filo-ippica predomina negli orientali e specialmente presso gli abitanti di Arabia; sicchè tengono resistro in modo genealogico di ciascun animale della razza cavallina. Interessando questo tema de' cavalli egizii di provenienza araba e cavalli arabi in generale, anche fra di noi trovi autori che a posite ne hanno trattato. Nella Repue & Porient (T. I. p. 452) R. Flamont ha pubblicato, nel 1833. una memoria molto interessante sulla razza cavallina dell'oriente. Il generale Dumas militante nell'Algeria in ur opera, benchè intitolata — I cavalli del Sahara — ivi acerto modo fa la storia dell' Arabia, nel tempo che si dif-**Mile** sulle sue razze proprie e altre dall' Arabia derivanti. fa quest' opera del g. Dumas, vedi Art. nella Patrie, 1852, 表 3). E sul medesimo subietto, de' cavalli orientali, lo stesso than. Dumas pur discorre in una sua addizione alla lettera di Abd-el-Kader, pubblicata nella Revue des deux mondes. (Fas. d. 15 mag. 1855), a cui fa eco il Monitore Toscano (mm. 119 d. 22 mag.). Nella Biblioteca uni. di Ginevra anche trovi materia riguardante i cavalli orientali. (T. 30 p. 44-77, fas. del sett. 1855). . . . . Ma una razza che non è compresa nella serie de'cavalli così detti arabi è quella di Dongola, (capitale delle Nubia). Di questa razza se ne vedono in Egitto, e sono cavalli di alta statura, bellissimi, assai docili, e per soprappiù nuotatori per eccellenza. Con 'essi i Nubiani attraversano il Nilo, come se nulla fosse. I cavalli di Dongola farebbero bellissima comparsa fra i più bei cavalli di lusso in Europa, ma i nostri climi non comportano.

XXV. L'Asino e la mula, il primo è usato per cavalcatura da ogni qualità di persone in Egitto, più che altro nell'interno delle maggiori città, in Cairo, in Alessandria. Anche per qualche viaggio, come sarebbe dal Cairo a Suez'

l'asino (o buricco) di Egitto resiste benissimo, con passi accelerato, di trotto, di galoppo, da fare l'un per l'alto le sei miglia l'ora. L'asino infatti è più adatto ne' pagi caldi di quello che lo sia ne' freddi. Aristotele, afferma de non esistevano a suo tempo asini nella Scizia, nè tampes nelle Gallie. « Gli asini sembrano provenienti al antico del « l'Arabia, ed essere passati prima in Egitto, dall'Egitto « Grecia, in Italia, dall'Italia in Francia, a quindi in Ale « magna, in Inghilterra e finalmente nella Svezia ec., ingo 🛪 rocchè sono tanto più piccoli e meno forti quanto più 🗪 « freddi i climi: » così scrive Buffon; dalla qual cosa # ne può arguire, che in Egitto si trovino asini de' miglia. ri, ed è realmente così. Tu vedi in Cairo donne di Kanna tutte tappate starsi in selle altissime sopra bellissimi at ni; del resto in Alessandria, e in Cairo moltissimi sono: asini da vettura.

La mula. Il concetto di distinzione che ne'trascorsi seci annettevasi al cavalcare sopra mula in Europa, si è com servato sino ai nostri giorni in oriente; e così in Egitti il Pascià governatore presentandosi in forma pubblica, a distintivo di prima autorità dello stato, inforca una bella mula. Ma quest'usanza perde oggi di vigore anche là, da dopo che vi si è introdotto l'uso delle carrosse (da circa il 1834). Del resto, nè mule, nè muli in Egille sono impiegati per bestie da soma, servendovi a tal'oggette assai meglio il cammello; sicchè il numero di esso genere bastardo v' è piuttosto ristretto; e credo però che l'Egitte non si distingua per l'allevamento dell'ibrido animale. Gli antichi Egizii annettevano un'idea simbolica alla congiunzione reciproca delle tre specie, cavallina, asinina e bovina Il celebre nostro Delle Chiaie nella sua introduzione all'Amtomia comparata (Napoli, 1836) accenna (p. xxxvi) ad P

essere chimerico detto giumarro, o piccola mula, di cui la altri tempi si disse, ei dice, esserne non comune la pregunta in Egitto, ove era dessa il simbolo della donna atemie. » Questo nome di giumarro fu applicato alle generazioni mulesche, o meticcie provenienti dalla copula del toro chi la giumenta, ma è stato anche chiamato giumarro (jumarr) il prodotto reale o supposto dell'asino e della vacca. Di difina parlato anco il Dott. Shaw come di animale di Barbilia appellato Kumrah. (Buffon parlando dei muli, cita biasserzioni, e muove i suoi dubbi sui giumarro).

Quadrupedi macellareschi, domestico-rurali.

arlet s

"XXVI. Bovi e bufali costituiscono numeroso armento in Reitto. Per dare un'idea de' primi prendo i due estremi: i Ebssissimi bovi della nostra Val di Chiana, e i piccofi e magri delle nostre montagne; i bovi dell'Egitto meglio si midmigliano a quest'ultimi. Questa razza vaccina v'è proporzionata al bisogno del paese, nè di più nè di meno. he io sappia non vi sono mucche in Egitto, ma le vacche ri somministrano latte di buona qualità; e qualche poco di natirro se ne ricava per consumo degli Europei, mentre d'indigeni preferiscono il grasso di montone. I bufali del-'Egitto sono rimarchevoli per la loro mansuetudine. Navitando per il Nilo occorre sovente di vedere attraversare il rran fiume da torme di bufali con i loro guardiani ed altra tente in groppa. Bovi e bufali selvatici, che in quantità vanno vagando per l'affricana terra, nel territorio dell'Egitto non si avanzano.

Pecore e capre. « L'Ariete fu il simbolo della preminenza d'Ammone-Ra, il grande Iddio dell'Egitto, perchè la principale sua forza risiede nel suo bel capo e trovasi mai sempre collocato dinanzi all'armento per condurlo » (Univ.

\$ 8. p. 26.). Da ciò è lecito inferirne, che molta cara si prendessero gli antichi egizii per la razza pecorine, la quale neppur oggi v'è trascurata. La razza dei montoni migliori che si trovi è al Sennar; e credo bene che quella dell'Egitto ne sia una discendenza, diramatasi in Barbaria, nell'Asia minore, ec. È notevole di questa razzi, pecorina la coda del maschio, grossissima, proporzionalamente più alla sua base, ove assume figura triangolare. Del resto tanto in Egitto che in Barberia, nell'Asia minore ec, gli agnelli si lascian crescere alquanto, conciossiachè colà, questi si preferiscono per vivanda alle carni bovine.

Il becco è apprezzato anch'esso in Egitto; ma per quanto io sappia il gregge caprino non vi è tanto quanto il pecorino.

Razza porcina. Essendo vietato dalla religione maometa tana il cibarsi di carne porcina, di leggeri si comprende che in Egitto non abbia ad esservi voga nell'allevamenta di questa razza. Frattanto è rimarchevole il concordare della natura con tal divieto, non essendovi il porco per nulla indigeno. I pochi porci che si nutrono in Egitto, per uso piuto tosto degli Europei, sono importati dall'isola di Cipro. Ma è poi ancor più rimarchevole il fatto che, nelle più meri, dionali regioni dell'Affrica esistono porci selvatici, e cignali, in tanto numero quanto lo possono essere in Europa, e che nella Nubia si alimentano numerose mandre di porci domestici.

## Quadrupedi macellareschi selvatici.

XXVII. L'antilope. Avvene una delle più grandi specie nella Nubia, gl'individui della quale si avanzano sovente nella regione dell'Alto-Egitto. Un'altra specie poi delle più piccole, quella che gli Arabi appellano algazel, vi è indigena e però

distinta dai naturalisti con nome proprio di Gazzella di Egitto: specie assai numerosa, che percorre i luoghi meno lontani dal Cairo. Altre varietà poi di questo genere (a cui alcuni hanno riferito la denominazione di Gazzella, altri l'altro di Antilope) benchè indigene de paesi limitrofi, della Barberia, tella Siria, dell' Arabia, percorrono le provincie dell'Egitto: Dell'ordine de'Marsupiali, v'è un genere che si distingue er la sproporzione delle gambe, cortissime le due antenori, molto più lunghe le due posteriori: genere che fu ripurdato come di lepre selvatica e contradistinto col nome di Cerbi (V. Buffon a quadrupedi) di cui vi sono varie specie, I maggior numero indigene dell' Affrica, fra le altre quella d maggior grandezza) oggi nominata Macropus ualabatus. le ne ha poi una delle più piccole, come un coniglio, la vale è comune tanto nell'Indie, in Arabia, in Barberia, he nell'Egitto: questa io credo sia appunto il Macropus uficollis che si conserva con altre specie di questo genere el R. Museo fisico di Firenze.

Lepri propriamente dette sono in Egitto, ma ch' io sappia on in gran numero.

XXVIII. Fiere e Cani. Ho creduto acconcio mettere insiene l'uno e l'altro genere, attesochè le più comuni fiere
roprie dell'Egitto hanno la loro provenienza dalla famiglia
mina. Non oso peraltro asserire (siccome l'Universo pittoseo asserisce) « che gli animali abbiano in Egitto men fecia che in altri climi; » Conciossiachè è stato altrimente
stato, che fiere della medesima specie sono assai più feci nell'Affrica di quello che lo siano in America: che
ferocia negli animali sia maggiore cioè sotto la zona torla, e viceversa. Frattanto il fatto da cui possa formarsi il
ncetto geografico-zoologico, è che mentre l'Egitto ha di
ente e di lato regioni delle più formidabili belve, esso pure

covo di fiere, in ristretto numero e delle meno vigorose,' meno temibili dall'uomo contiene.

L'iena ci presenta, sarei per dire, un'anomalia nel rapporto anatomico-fisiologico, cioè la sua ingorda ferocia non! corrisponde alla sua conformazione; e come che ella me sia sciente, quantunque avida di umana carne va vagando di giorno per i deserti, di notte va in traccia di corpi morti, scava e divora i sepolti; ma quando però gli si face cia d'avanti un uomo, se desso non sia armato di arme da fuoco e di fermo coraggio, lo attacca e lo uccide; se ant mato di arme bianca, il più probabile è che l'uomo util cida l'iena ed esso ne sia da questa ad un tempo dilaniate. « L'iena, animale solitario, soggiorna nelle caverne delle montagne, nelle fessure delle rupi, e nelle tane che si scava sotterra..., benchè preso giovane non si può addomestin care », ha detto Buffon; ma quantunque de'più renitenti fri le fiere, non v'ha oggimai chi non abbia potuto persuadenti del contrario. Ha detto pure il medesimo celebre compile tore di storia naturale, che « l'iena si difende dal leone, non teme la pantera, assale la lonza che non le può faren resistenza ». La espressione, difende è equivoca, meglio è dife, la iena è destra da schivare le unghie del leone. Gli and tichi scrissero favole non poche intorno all'iena, le quali Plinio il naturalista si prese briga di compilare, annoverimi dovi la credenza che questa fiera avesse la proprietà di fare: un anno da maschio ed un anno da femmina. Giova frattanto notare che essendo l'iena animale de'due emisfeti, la specie comune in Egitto è delle minori, mentrechè nella limitrofa provincia, cioè nella Alta-Nubia si trova quella vigorosissima ed altrimente più grossa.

Il lupo nero, la volpe, la lince (o lupo cerviero, lupo-gatto) sono in Egitto, ma in minore fecondità che altrove, essendo

a questi tre animali poco confacenti i paesi caldi. Klein asserimente che le linci più belle sono in Affrica ed in Asia, pri un cipalmente nella Persia » (Buffon, t. 16. p. 810); in Affrica cioè, in Barberia, ma non così in Egitto.

Lo sciakal, in altri tempi confuso coll'iena e da taluni (V. Univ. p. 24) detto lupo di Egitto, lupus aureus e con altri momi ancora appellato, (Zakal, cical, thal, deeb o jachal in Barberia, zachalia da' Greci moderni, siechal o schahal in Persia). Lo sciakal io dubito sia il Crocute da Strabone (lib. 16) tenuto per animale proveniente dalla copula del lupo con la cagna; esso ha la conformazione del cane di mezzana grandezza. È astuto ma non feroce, quantunque selvaggio. Ritengo esagerata anzicheno la seguente relazione. « Gli iacali, si dice, stretti in numerosi squadroni vanno at-« torno le abitazioni degli uomini. Questi pericolosi (ma non " poi tanto!) animali non temono di avvicinarsi alle mura delle città (o meglio villaggi!); anzi nelle tenebre della \* notte per mezzo di fessure e di breccie, avidi di preda (affamati!) ne traversano il recinto. Si gettano nelle città (?) • e ne funestano di sibili ed ululati? » Ululati che sopo veramente la espressione della fame; e non per altro se non che spinto dalla same lo Sciakal è audace. Ove si legge il citato passo (Opera intitolata — Rovine dell' antiche città, di Carlo Bucke, traduzione del sig. Giuria, Vol. 1. p. 47) si dice ancora, citando un passo del Dot. Clarke, che le catacombe Presso Alessandria servono frequentemente di ricovero agli stessi iacali, (o sciakal). Non voglio ciò revocare in dubbio, posso per altro asserire, che essendo io più volte penetrato ne'più reconditi sotterranei delle nominate catacombe mi è occorso mai di trovarvi animale di sorta.

stica animali nelle case, ma bensì vi sono cani senza padrone

a torme in più e varii siti, dentro e fuori delle città 🗐 Egitto: brutti cani (di mezzana statura) che hanno più de salvatico che del domestico. Per avventura questi tristissim cani pare non vadano tanto soggetti all'idrofobia. Come s alimentano? È istituzione maomettana il provvedervi; per la qual cosa, a similitudine di taluni fedeli in Europa che morendo lasciano di loro fortune ai frati, si suole per testamento dai musulmani lasciare una rendita per il mantenimento de' cani della respettiva contrada; avvi però in ciscun luogo persona impiegata all'oggetto di apprestarli cibe e acqua. Questi cani sono poi sostanzialmente molestissimi ai viandanti estranei alla loro contrada; e tanto più di notte; e ciò non meno in Egitto che in molti luoghi dell'oriente. Ricordevole è il tristo caso avvenuto, non sono molt'anni, in Costantinopoli del capitano di marina (inglese se non erro) il quale di nottetempo attraversando la contrada di Galau per tornarsene a bordo della sua nave venne circondato e divorato dai cani ivi stanzianti. Se luogo qui fosse da dire di avventure sul fatto mio, avrei da narrare pur troppo d essermi trovato in pericolo per dato e fatto di questi cani Di giorno propostomi di visitare il forte Caffarelli press Alessandria; di notte trovatomi senza lume nel bazar d detta città, e più volte in Costantinopoli.

XXIX. Dell'ordine de' quadrumani. Avvi in Egitto una tal specie distinta sin dagli antichi col nome di cinocefalo. « I cinocefalo (magot de' francesi), dice Buffon non è nè scimmi nè babbuino, e nel tempo stesso partecipa della natura d' amendue. » Questo animale ne' preteriti tempi i sacerdol egizii consacrarono alla luna, in quanto che nutrito ne' lor templi restava privo della visione durante la ecclissi d' questa col sole. Il cinocefalo tuttora si propaga nelli parte più meridionale dell' Egitto. È non pertanto rimarche vole che mentre sono numerosissimi i quadrumani di vari

specie nelle provincie dell'Affrica confinanti coll' Egitto, nell'Egitto poi non vi si trovi che questa de'cinocefali.

XXX. Animali dell'ordine dei rosicutori, de' plantigradi s bro antagonisti, che sono il gatto e l'icneumone. Quale è di tatti gli animali il più a noi molesto? Il sorcio. Dalle più grandi come dalle minori fiere terrestri e acquatiche, dai serpenti inclusive, puoi a volontà tenerti lontano. Dagli animali penauti non ha l'uomo a temere, meno qualche straordinario emo. Con minore facilità ci si libera egli è vero dai viventi minimi, dall'insetti, dai vermi, eppur gli uni e gli altri tregua, non sono di tutte le stagioni nè tanto dannosi, eccetto alcuni casi di vermi parasiti producenti morbi letali. La i topi sono di tutti i luoghi, di tutti i tempi, non vi ha palazzo, tugurio, bugigattolo, ripostiglio, ec., ove il topo non riesca d'introdursi: tutto rode, tutto guasta o divora. Tu dormi ed il furtivo piccolo quadrupede ti desta imitando col suo rumore il rovistare de'ladri. Sei tu in una nave in mano di gente piuttosto trascurata (come i Greci) e lo stridio del tristo animale ti rappresenta musica infernale.

Il mus de'latini (da cui è derivata con malintesa similitudine la denominazione di muscolo) ossia il sorcio, ratto, topo di cui vi sono moltiplici varietà, non si è trovato utile che in certi tremendi casi di città assediate, usatolo, con quanta possa dirsi di repugnanza, ad alimento. Frattanto, topi in Egitto vi sono di ogni genere; de'campagnoli moltissimi, con significante detrimento de'raccolti; de'casalinghi non meno. Accennerò di una specie che veramente non è delle comuni, anzi specie unica ubicata in taluni cumoli di macerie de'dintorni di Alessandria e che sino a poch'anni indietro non era conosciuta in Europa. (Io potei nella faccia del luogo averne due che imbalsamai e tuttora conservo). Questo topo alessandrino velloso è poco meno grosso di una

Cusieri, V. III.

talpa, di color biondo chiaro; e a dir vero, differe dagli altri topi, ha un che di vezzoso, nè arreca sorta; non suole allontanarsi di troppo dalla sua e quando sente o vede persona si ritira e nell'ingre medesima si pone guardingo ed ilare e non vi entra e non quando taluno voglia appressarvisi. La genesi topo velloso alessandrino mi sembra soggetto di tes a risolversi.

De'due indicati ordini vi sono pure in Egitto neri, il porco-spino, la talpa ec. . . . .

I gatti che la natura ha dato per difenderci vi sono in Egitto, ma salvatici. Avvene una speci nata Genetta, e questa, chi voglia può vedere nel R. sico di Firenze (V. all'ordine carnivori). De' gatti poco dilettansi ch'io sappia gli Egizii.

L'icneumone, piccolo quadrupede con altri nomi Mangosta nell' India, tezer-dea in Arabia, ed alt ra, e sino appellato topo di Faraone. » Questo c lità si addomestica, ed in Egitto esso tien luogo d l due topifagi peraltro non armonizzano infra e quando vengono alle prese, l'icneumone, benc grosso, è sì destro che strozza il gatto. L'icneum solo è cacciatore stupendo de'sorci, ma attacca e arditamente i più velenosi serpenti; oltrechè, avido ( in generale, divora quelle del coccodrillo, che sa șin sotto l'arene; e così è animale più che mai u sottigliando la propagazione di quello nocevolissimo. mone, di cui vi sono più varietà ed una piccola qui donnola, è proprio de' paesi caldi, si trova nell' A nell' Affrica anche più; e più che mai la specie più ch'è quanto un coniglio, in Egitto. Di quest'an stato sempre parlato con solerzia. Volendo ri

agli antichi può vedersi in Diodoro siculo là ove insieme parla del coccodrillo (lib. 1, c. 13). Fra i moderni, Propero Alpino va distinto per osservazioni fattevi e relazioni avutene sulla faccia del luogo. In Buffon, nell' Universo pittoreso, ec. trovi esatte compilazioni sull'icneumone. Non tutto lice il primo, non tutto dice l'altro, ma riunendo le elazioni di amendue basta alla comune istruzione sull'animale in discorso.

XXXI. Di un piccolo quadrupede che apparentemente non né carnivoro, nè erbivoro, nè omnivoro. Il camaleonte (lucitola) si propaga in Egitto a preserenza che in altri paesi, tiè fra tutti gli animali quello che non arreca nè vanagio nè danno alcuno. Che solo di aria si nutrisca il camaconte riticne il volgo. L'aria infatti è il principale alimento d incessante bisogno a tutti gli animali; ma di sola aria ninu ive. Essendo io a Smirne potei aver vivo un camaleonte. Volli, are l'esperimento, e dopo circa otto giorni lo trovai morto, robabilmente causa della morte fu il freddo, (eravamo nella tagione invernale). Sezionato l'animale, che tuttora conervo, trovai la di lui lingua (che pur conservo) biforcata, d oltre le proporzioni dell'individuo voluminosa. Oltremima ha pure il camaleonte l'apertura della bocca. Questi ne fatti, lingua e bocca, mi indussero a ritenere, ch' esso i alimenti degli animali volitanti per aria, i quali vadino 1 posarsi sulla di lui lingua, stand'esso a bocca aperta.

XXXII. Dell'ordine de' chiropteri (pipistrelli) l'Egitto non ne ha di quelle specie gigantesche, ma tuttavia una non piccola varietà. Si dice che ve ne siano sino a otto generi distinti. Penetrando nel tenebroso recesso della gran piramide, l'orridezza del luogo si fa maggiore trovandosi ad un tratto attorniati da moltitudine di pipistrelli. Ivi si raggira a preferenza quella specie denominata rossetta, la quale facilmente si addomestica.

. XXXIII. Nell'ordine ornitologico l'Egitto è rimarchevole per il numero delle differenti specie, e quantità degli imdividui. Bello è il vedere lungo le rive del Nilo e ne canali lo andar grave del maestoso pellicano con sembianza di domestico animale. Poche regioni, dice verissimo A. Balbi, sono così popolate di uccelli di rapina come l'Affrica: di ciò partecipa l'Egitto. Là non meno di quattro varietà di aquile vi sono, fra le quali distinguesi l'aquila della Tebaide. Eppoi il messaggiero, il grifone, l'avvoltojo, lo sparviere dagli antichi egizii tenuto per simbolo del Dio sole, per lo aver esso la proprietà di tener fissi gli occhi al radiante astro del giorno. lvi fra gli uccelli pure di rapina si annovera il cus o cucali (il couhich degli Arabi). Falchi tu vi vedi a stormo, a similitudine di colombi ruotare ne' piazzali framezzo la gente con tutta fidanza, fatto ch'io ho avuto luogo di osservare più di una volta nelle vicinanze del Cairo, a Brlacco. Ciò stando contro le abitudini, essendo un'eccezione di quel rapace, il quale mentre insidia la vita de' piccoli volatili a schermo della propria ordinariamente si estolle lungi da terra; il motivo di questa eccezione si è che gli Egizii maomettani lasciano in pace i volatili, e non si dilettano di cacciare col fucile; benchè luogo propizio per la caccia sia l'Egitto; di che meglio profittano i franchi. In questo rispetto verso gli animali avvi un che di analogia fra gli attuali ed i preteriti egizii dell'antichità; conciossiachè gli antichi abbiano l'idea di rispetto esaltato sino alla venerazione. Essi in conto speciale tennero l'ibis. ch'è la cicogna de' di nostri, preso a tipo metrico il di lei passo effettivamente misurato, sempre eguale, la qual cosa ho notato già nel primo libro, parlando del cubito. Fu quest' uccello, di cui conoscevansi due varietà, il bianco e il nero, consacrato al Dio Tot (o Thoth), inventore delle scienze,

\*

e'n

22 1

ulbi.

3

e però effigie in bronzo, e più spesso mummie dell'ibis trovansi ne'scavi in Egitto. Non può essere, come è stato creduto, dice l'*Universo* (p. 23), che gli Egizii adorassero l'ibis in vista che purgasse il paese da velenosi serpenti, giacchè si è oggi verificato che ai rettili non fa guerra, e che cibasi invece d'insetti, di vermi acquatici, e di posci. Frattanto sappiasi che la cicogna non nidifica in Egitto, ma vi apparisce tostochè incomincia a crescere il Nilo, e se ne allontana al colmo dell'inondazione.

Il caso mi pone sottocchio il passo di Plinio il qual dice che gli abitanti del monte Casio ebbero caro certi augelli nominati seleucides. Tanto basti ad invitare per ulteriori ricerche chi ami saperne di più.

Galline e Colombi, che infra i pennuti campeggiano nella sfera delle risorse alimentarie, sono abbondantemente in Egitto. Non v'ha oggimai chi non sappia che senza la chioccia nascano i pulcini in Egitto, e per questa particolarità di clima il pollame vi affluisce da tutte le parti; ed una volta compravasi in Cairo e in Alessandria a mitissimo prezzo. — Cosa di mia scienza di più potrei dire?

Meglio di quello ch'io ho esposto, ad aversi precisa idea della condizione ornitologica dell'Egitto servirà il seguente prospetto. « Il sistema generale degli uccelli dell'Egitto comprende ordini e famiglie svariatissime, quali, tra gli uccelli di rapina, gli avvoltoi, gli sparvieri, le civette; tra i rampichini, i cua ed i cucali; tra i passeri, la rondine, il tordo, il merlo, la capinera, il reatino, l'allodola, il passero, la pirrula; tra passerigalli, i piccioni e le colombe; tra i trampolieri, il piviere, la pavoncella, l'airone, l'ibis bianco e l'ibis nero, la rinchea del Capo di Buona Speranza, i cavalieri; finalmente tra i palmipedi, le rondini di mare, il

l'Egitto de' di nostri nell'allevamento de' bachi da s mentre la sua posizione potrebbe tale industria favoi Per le api è omogeneo il suo clima, e se ne ha cura, forse meno che in altre contrade; e credo che in parit estensione più prodotto si abbia di miele e cera in Gri che non in Egitto. - Da vermi e insetti che voglia i propriamente micidiali l'Egitto, ch' io sappia, va imme sennonché dalla parte della Nubia vi apparisce la così d mosca del Sennàr, insetto armato di tre aculei, di fia simigliante alla vespa. Essa sbuca fuori nella ricorre delle pioggie, ed allora si suole allontanare gli arm dalle rive del Nilo e internarli nel deserto per tutta pre zione; giacche gli animali che detta mosca punge, uccid nota che a preferenza perseguita questo insetto micidia cammelli. Fra i più temibili si ha nella regione del Nil scorpione. Quest' animalaccio, nocivo all' uomo, è poi n volissimo all'agricoltura. La moltitudine de scorpioni n campagne dell' Egitto si paragona a quella delle formi ed in egual maniera, a schiere ne invadono i campi. C quel che è detto nella Bibbia, anche negli Annali Ma mani (Rampoldi t. 7. p. 149) si legge: « che nel 1 (era cri.) apparvero scorpioni alati nella Caldea le cui i ture rendevansi letali particolarmente ne' fanciulli. » locuste ossia cavallette paga da quando a quando aci tributo l'Egitto. Vi appariscono esse a nugoli ed in m sì spesse da oscurare il sole e dove vanno a posarsi, se un campo di grano vi risparmiano la fatica di battere. tempo che, circa il 1839, Ibrahim-Pascia accampava col esercito in Siria avvenne uno di questi casi. Quel di terror de' Turchi, che fece egli a prevenire maggiori gi dalle locuste già cagionati? Senza invocare il Dio eserciti contro le schiere di quelli insetti appuntò i

cannoni, e con ottimo resultato. Deh, la guerra di tal maniera sempre si facesse, vi sarebbero meno celebrità militari, ma ancor meno parasiti e meno sciagure!

Regna nella Nubia il crinone, così detto per la sua figura consimile ad un crino, sulla di cui genesi, zoologi e patologi non hanno deciso ancora; e siccome dà luogo a malattia (mortale, se non è a tempo tirato fuori dal paziente) la quale si osserva anche in Egitto, però nella storia fisica di questo paese può essere contemplato, ed io ve lo contemplato a sue luogo.

in XXXV. Osservazione. Scoperto in Egitto un sepolcro estichissimo, dipinto a figure di uccelli di più specie, sino a cento varietà ed altrettante di quadrupedi fra cui un erso bruno, cosa potevasi da queste figure congetturare? Siccome la maggior parte degli animali che rappresentano propri dell'Asia ed anche dell'Affrica, ma non dell'Egitto (Univ. p. 24), anzichè credere che altra volta in Egitto vi siano stati, s'è supposto che con siffatte rappresentanze si sia voluto indicare i paesi all'Egitto tributarii.

Triterio sull'antitesi infra i moderni che negano, e gli antichi che ammisero animali mostruosi, con la portentosa Fenice.

XXXVI. I naturalisti, filosofi e poeti antichi, quasi avesero voluto rivaleggiare con la madre natura nelle tante variate e pittoresche forme degli animali, studiaronsi di ccrescerne il numero ideando esseri mostruosi, associando n un solo individuo forme organiche di varii tipi apartenenti distintamente ad animali di differenti generi, rdini e classi. In siffatte invenzioni ed esagerazioni, diciatolo, furono maestri coloro da'quali appresero la Grecia ed

altre nazioni gli elementi dell'istruzione, e così della civiltà. Con tutto ciò non credo irrefragabile la comune setenza de' moderni, che condanna al dileggio le relazioni di mostruosi animali, benchè scritte da tali antichi autori per altra parte reputatissimi. In ogni modo vorrei che m tal subietto con maggiore accuratezza fossero contemplati-i testi originali di Erodoto, di Eliano, che trattò espressamente della natura degli animali; di Etesia, il quale, a non erro, più di ogni altro ha parlato degli animali oggi tenuti per chimerici; di Agatarchide che scrisse intorno alla differenze del genere umano e di più e varii animali. De due ultimi autori mancando i testi originali, li trovi peri sulla materia in discorso trascritti in Strabone, in Diedore in Fozjo: questi, che tien luogo di mezzo nell'antichità, riferisce (p. 1362. Ediz. del 1553, Bib. ec.) ciocchè intendevasi per sfinge, animale si variamente rappresentato dagli artisti di oggidì; e dai compilatori di mitologia, per viepiù alles tanare l'idea delle cose dal vero, trasformato in un esse assolutamente chimerico. Ma eccone la relazione dello storie Diodoro: « Verso la Trogloditica e l'Etiopia trovansi, dice « egli, le sfingi, non dissimili nella forma da quelle che i « pittori rappresentano, se non che differiscono soltante « nell'essere irsute. Sono esse (prosegue l'A.) di indole a placida e di astuto ingegno e capacissime di ogn'arte che « sia semplice. Quegli che chiamansi cinocefali, perchè hanno a la testa di cane, sono come gli uomini i più desormi di corpo che possono trovarsi; e tutta la loro voce consiste a nel sordo borbottamento » (Lib. III, c. 17. trad. di Compagnoni). Certo che sotto nome di sfinge Diodoro allude all'ordine de' quadrumani: ordine che se noi diciamo il più prossimo al genere umano, gli antichi la medesima idea formulavano con altra frase, dicendolo costituito da animeli Plinio, quell' antica celebrità della storia naturale, vorrai tu dire che sognasse quando scriveva di cotali animali aventi insieme forma umana e di bestie? (Lib. VI, cap. 29. degli nomini mostri . . . . de' pigmei ec.) perchè il suo modo di esprimersi non trovi conforme all'odierno? Ed al postutto, siccome è innegabile che molte varietà di animali furono che eggi più non esistono; e già lo diceva Tito Lucrezio Caro senti secoli indietro: che « la Terra quasi del tutto isterilita dipena genera alcuni piccoli animali » (De nat. rer. lib. II.): The pure esagerato il concetto del sommo filosofo poeta, satibbe tuttavia un volere imporre limiti alla natura, non polendo animettere che possa aver partorito animali di tut-l'altra maniera che oggi non sono.

Ma per quanto voglian dirsi preoccupate le menti, invero mai lo furono tanto quanto intorno alla fenice. Cosa ne ecrisse Erodoto (L. II S. 73)., Plinio (L. X.) e tant'altri Ametto da banda, ma di quel grave storico, scevro da chimerici concepimenti, di Tacito, reputo prezzo dell'opera **Priportarne qui la fedele traduzione. Parlando di Tiberio dice:** e Consoli Paolo Fabio e L. Vitellio, dopo gran volgere di e secoli apparve una fenice in Egitto e porse a più dotti + egiziani e greci argomento di assai discorrere su tal prod digio. Giovami esporre (è Tacito che parla) in quali cose de convengono e molte ambigue, ma non indegne a sapersi. \* Consentono quanti ne divisarono la forma, esser sacro e quest'animale al sole, e diverso dagli altri uccelli nel corpo e nel colore delle penne. Variano sull'età le opir nioni: la più comune è che viva 500 anni. Avvi chi vuole r 1451, e che la prima fenice nella signoria di Sesostri, poi di Amasi, quindi di Tolomeo, che de' Macedonii regnò terzo, volasse nella città di Eliopoli con gran seguito di

« altri uccelli, tratti dal nuovo spettacolo. Ma baja è certo
« l'antichità. Fra Tolomeo e Tiberio corsero meno di 250
« anni. Onde credettero alcuni questa fenice non vera, e
« non venuta d'Arabia, nè cosa alcuna aver fatta di quella
« che si ha per antica memoria: cioè che compiuto il corso
« degli anni suoi, ove sia presso a morte, forma nel pre« prio paese un nido, ed il vital seme vi sparge, onde
« sviluppa il germe la cui prima cura, fattosi adulto, è di
« seppellire suo padre; nè ciò fa temerariamente, ma fatto an
« fascio di mirra provasi a lungo viaggio; se valse al carios,
« se resse al volo, recasi in dosso il cadavere, lo trae ed ario
« sopra l'altare del sole. Novelle incerte ed aggravate d'
« favole »; esclama il veridico storico, peraltro conclude
dicendo: « Ma che talvolta in Egitto veggasi tal uccella
« non si contrasta. » (Lib. VI. S. 28. trad. del Valeriani).

## CAPITOLO SECONDO

DEL MAMMIBIPEDO (a) IN PARTICOLARE.

Come l'Egitto venne ad esser popolato, e qual' è la sua condizione attuale.

XXXVII. Deucalione creò l'uomo dal fango! Eccoti esplicita e semplice spiegazione di ciò che al cospetto della scienza fisica arcanamente nascondesi. Ma è favola, si diri, questa creazione di Deucalione. Però è altresì vero che racconti oggi tenuti per mitologici ebbero un tempo i popoli per precetti di religiosa fede. Conciossiachè, profitando dell'umana credulità, non mancarono mai prestigiosi,

<sup>(</sup>a) Ho immaginato questa denominazione la quale significando mammifere a due piedi, qualifica appunto il genere umano.

con filantropico fine benanche, i quali arrogandosi sovrumana intelligenza spacciarono spiegazioni delle cose impemetrabili dallo spirito filosofico, ed ammantarono le loro invenzioni col titolo specioso di culto divino. Ma gli apostoli della genuina sapienza nella contemplazione del mondo materiale non devono aver per guida che il codice della latura. Or bene, quantunque in ogni tempo, ed oggi più ե mai sia ardentissimo lo studio della antropologia, tuttavia r genesi umana nascondesi nell'arcana origine dell'unitrso; tanto più incomprensibile per le varietà delle razze; sechè sostengano taluni, con Blumenbach, tutte potersi condurre ad un solo e medesimo tipo (trascendendo sui tangibili), Tegli è forza caratterizzare per due que-Moni avviluppate in un medesimo mistero e la origine del genere umano e le sue variotà. A queste due si collega l'altra questione dell'epoca della primitiva comparsa del gener umano, nella quale io sono entrato nel precedente libro (sez. I. cap. I.). Fa er di mestieri a speciale subietto dell' Egitto, rimontando fin dove possono estendersi le indagini e non più là, svolgere questo tema.

XXXVIII. Mario Pagano, citando Erodoto il quale lascio scritto (lib. II.), che diciotto re dell' Etiopia ressero l' Egitto, an argomenta, « o che l' Egitto sia stato una provincia conquistata dagli Etiopi, o loro colonia » (Sag. pol. ses. I. e. 12.); alla quale deduzione parmi potersi aggiungere: che se l' Etiopia in tempi remoti potè somministrare tal successione di regnanti all' Egitto, doveva trovarsi già politicamente costituita ed in stato di coltura; e però non improbabile che da più interna contrada dell' Affrica abbia origine la pepolazione e civiltà egizia. La condizione geografica della regione nilotica, le induzioni geologiche stanno li fatti a provave, che un solo e medesimo popolo abbia

ne' tempi remotissimi occupato la Nubia ed insieme l' Egitto. Ove non bastassero questi dati materiali avvi lo storice siculo, Diodoro, il quale narra che « gli Etiopi asseveravane essere gli Egizii una loro derivazione. . . . », ed in tale persuasione egli adduce « esservi somiglianze che balzane a agli occhi tra gli usi e le leggi de'due paesi. Dassi nela l'uno e nell'altro (ei dice) ai re il titolo di Dei; oggetti a di molte cure sono i funerali; le scritture usate in Etiogia « quelle medesime dell' Egitto, e la cognizione de' caratter « sacri in Egitto riservata ai soli sacerdoti, era a tutti fa « miliare nell' Etiopia. Erano in ambi i paesi collegi: « sacerdoti costituiti nella medesima guisa, e coloro di « consacrati erano al servigio degli Dei, quelle stesse rege « praticando di santità e purità, andavano egualmente rai « e vestiti egualmente: anche i re avevano pari vestimento « e ne adornava un aspide il diadema. Gli Etiopi aggiunt « gevano molte altre considerazioni (dice Diodoro) per pro-« vare l'anteriorità loro relativamente all'Egitto e dime « strare che quella contrada è una loro colonia » --- « com « dottavi da Osiride ». (Stor. ec. L. III. cap. 2.)

Le prove sopra accennate potrebbero essere bastanti ad incarnare il concetto degli aborigeni dell' Egitto, ma queste materia ethnogenica col tanto mestare hanno oscurata talusti moderni. L' Universo pittoresco, o storia e descrizione di tutti i popoli (trad. del Falconetti. Venezia 1834), al paragrafo popolazione dell' Egitto, così si esprime. « La opinione giusta la quale l'antico popolo dell' Egitto apparteneva alla razza negra affricana è un errore, dice, che venne per gran tempo adottato come una verità. I viaggiatori . . . . contribuirono a propagare questa falsa idea » (?); e prosegue avvisando, che a una grave autorità dichiaratasi per tale opinione, aveva, per così dire, reso l'errore (?) popolare ». L'au-

torità a cui allude l'Universo è Volney, il quale infatti asseriace, « che gli antichi Egizii erano negri della specie de' nativi dell' Affrica ». Il valentuomo si appoggia all' espressione di Erodoto, dicente - che gli Egizii avevano la pelle nere e capelli crespi. — Ma se sono reprensibili e Volney ed Erodoto lo saranno riguardo al tempo in cui tal qualità viene da loro attribuita al popolo egizio. E non potrebb'essere che per inavvertenza — le père de l'histoire qui nous a fait tant de côtes (Voltaire), Erodoto, o i trascrittori delle ne opere, abbiano lasciata una lacuna nel citato passo? Serto che se si sosse scritto: i primitivi Egizii ec., sarebbe rnata accettabilissima la proposizione; ma per viepiù ofascare la questione si è voluto da'moderni rigettare come del tutto erronea la relazione di Erodoto. Cuvier, sì autorepole nelle antropogeniche investigazioni, vuole che gli anfichi egizii si fossero della razza caucasica.

Flourens nella memoria a cui ho appellato parlando del coccodrillo, ha detto: « Un interesse particolare si annette alle mammie umane recate da Geoffroy - St.-Hil. quando Volney veniva a rinnovare l'idea che il popolo dell'antico Egitto le era appartenuto alla razza nera. Volney crede la questione ps risoluta per una o due frasi di alcuni storici, i quali hanno infatti detto che gli Egizii avevano la pelle nera. Volney si inganna (se trompe dice Flourens). Il color della pelle non è in questo caso il carattere (troit) che decide; ma le si è la forma del cranio; ed il cranio delle mummie non lascia alcun dubbio. Qual possa essere stata la sua tinta, u il popolo celebre presso cui tutte le tradizioni pongono la prima culta delle scienze, apparteneva alla medesima razza re di nomini quali noi siamo (que nous) ». Così conclude il pelebre vegliardo, ad incremento della scienza tuttora vivente. Le due citate celebrità lasciano aperto l'adito ad ulteriori

schiarimenti. Il dire puramente, o neri, o bianchi gli antichi egizii, nell'una e nell'altra affermativa includesi l'equivoco. Perciò importa fare distinzione di età; e bisogna specificare le due generiche distinzioni di bianchi e neri. Io ora adunque esporrò, o a meglio dire ripeterò il mio concetto, siccome lo ho espresso nel precedente libro, al tema geologica. Estendiamo la vita sociale dell' Egitto in tre età, l'ultima delle quali dalla conquista de' Maomettani a noi, la prima la di cui origine si perde ne' tempi geologici, terminanta all'epoca dell'atlantica crisi. Nella prima età ritengo, come ho detto avanti, che Egitto e Nubia abbian formato un solo stato occupato da quella gente della Nubia stessa, dalla quale sono discesi questi ch' oggi appellansi Rarabra (1 Kennu, o Berberi, comunemente in Egitto detti Barberini, che sono i Mazirghi, (o Mazyes, o Mazices) degli antichi Greci e Romani. Può essere che a questa schiatta de' Bersbra siano appartenuti gli antichi Trogloditi; il che confermerebbe in parte la opinione affacciata da Rey-Dussueil . . . Nella seconda età essendosi di alquanto accresciuto il territorio egizio, ritengo che gente della razza bianca, scampata dalla terribile catastrofe, sia andata ad occuparne le nuove terre. Così tre schiatte si siano succedute nelle tre indicata età in Egitto. La negra de' Barabra, la bianca o Caucasics, e per ultimo l' Araba attuale . . . . . Or perchè l' Universi cade in tante ambagi! Dopo il passo ch' ho citato avanti, procede dicendo (p. 28): « Lo stato fisico de' luoghi (in Egitte « depone in favore della pretesa degli Etiopi, cioè che i « Basso-Egitto fu aggiunto all' Alto . . . . e lo stato attuele « di questa porzione della regione del Nilo divenne poi state « normale al quale non mancava che la presenza dell'uome, « ed ei vi calò dall' Etiopia col fiume miracoloso che formo q prima l'Egitto . . . . ».

A diciferare e circoscrivere il popolo di cui intende parlare, l'Universo ti presenta il seguente prospetto: « Ella e tim fatto cosa oggidi riconosciuta che eli abitatori dell'Africa appartengono a tre razze, in tutti i tempi l'una idall'altra distintissime: 1.º i Negri propriamente detti, Enel centro ed all'occidente; 2.º i Cafri, sulla costa orienritale, che hanno un angolo faciale men ottuso di quello rdei negri, ed il nuso alto, ma le labbra grosse ed i cai pelli crespi; 3.º i Mauri, simili per la taglia, per la fisiornomia e pei capelli, alle nazioni meglio costituite dell'Eu-Popa e dell' Asia occidentale, nè da esse differiscono faorrchè pel colore della pelle, dal clima imbrunita. Appunto e quest'ultima rezza apparteneva l'antica popolazione rdell' Egitto, vale a dire, alla razza bianca. Per convincer-Friene, basta esaminare le figure umane scolpite sui mogamenti rappresentanti Egiziani, e sopra tutto il gran aqmero di mummie che si sono aperte; tranne il color della pelle, stata annerità dal calore del clima sono gli nomini medesimi di quelli dell'Europa e dell'Asia occidentale; i reapelli cressi e lenuginosi sono i veri caratteri della razza li negra : ora , gli Egizioni avevano capelli lunghi e della kistessa natura di quelli della razza biança d'occidente. ... k: In verità non è mio pensiero afferrare questo libro bill' Universo per mordere, ma anzi appunto perchè contiene materia interessante sul soggetto che ci occupa, ho ereduto me a quest'opera popolare contrapporre alcuni schiarimenti. Infatti chi legga il passo or citato, non è presumihile che per razza bianca dal clima imbrunita, ec., possa rredere che l'Autore abbia inteso, nel senso inverso, di denotare una razza di color nero: Eppure è così. Dall' innieme rilevasi che l'Antore ritiene per primitivi abitatori iell' Egitto popoli di nero colore; conciossiachè in conferma

del passo di Diodoro da me riportato avanti, e che ci pur cita (a p. 28), si vale delle indagini del celebre dotter Larrey, riferendo ch' egli in Egitto « spogliò molte munnie, « ne studiò i cranii, ne riconobbe i principali caratteri . . .: « a lui parve che gli Abissinii gli accogliessero in se tuti « quanti (tanto sugo da una mummia?) ad esclusioae per-« ticolarmente della razza nera ». Cita la memoria storica da Champollion il giovane scritta nel 1829 per commissit del Pascià M. d Ali, e dice (l' Universo) che Diodoro Sicu ci conservò una tradizione assolutamente analoga alla moria di Champollion. Or se Diodoro scrisse (come tra scrive l'Aut.) che « gli Btiopi affermano essere l'Egitto i « loro colonia, ec. . . . . » e l' Universe ciò trova analo all'opinione di Champollion, come questo suo giudizio con corda con quanto ha detto avanti? che l'antica popolasi dell' Egitto apparteneva alla razza BIANCA imbrunita dal clime Che . . . . . i monumenti rappresentanti egiziani e le mummie . . . . , tranne il color della pelle stata anne (ripete) dal calore del clima, sono gli usmini medesimi quelli dell' Europa e dell'Asia occidentale? Queste siffatte in coerenze mi proverò io dilucidare; ma prima torna utili assumere della nominata memoria il seguente passo. « Le prime tribu, dice Champollion, che popolarono l'Egitto, cioè la valle del Nilo, fra la cateratta di Siène ed il mate (di altra volta) vennero dall' Abissinia o (1) dal Sennis. Gli antichi egizii appartenevano (afferma il dotto archeolego) ad una razza d'uomini affatto simili al Kenni o Barebra, abitanti attuali della Nubia. Non trovasi (soggiugas) ne' Copti dell' Egitto verun lineamento caratteristico dell' aptica egizia popolazione. I Copti sono il resultato (dice) di tutte le nazioni, le quali successivamente dominarono sopra l'Egitto. Si ha torto di volere in essi trovare i contrassegni principali dell'antica razza egizia ».

Se non mi inganno le ambiguità rimarchevoli nell'. Umsuse provengono dal non essere le razze umane marcatasente distinte in natura, e però alla peggio classate.

. XXXIX. Fu tempo in cui i fisici naturalisti contentaunsi della distinzione umana in bianca, e in negra; ma s dopo che si sono meglio conosciuti i popoli delle varie bgioni del Globo: scoperto che ve ne sono di color del ame; quella distinzione decadde; e tanto più si è sentito il isogno di classare le razze su di altra scala, rilevando che i differenza meglio che dal colore resulta dalla struttura ella testa, siccome con casa varia di forma e dimensione ure il cervello; conciossiachè, anche senza stare dell'inutto attaccati al sistema di Gall, i fisiologi convengono che i facoltà mentali corrispondono al volume anteriore del trello, rappresentate dalla figura e dimensione del cranio. a sarebbe vano il presumere una perfetta classazione delle uzze umane, abbenchè valentissimi naturalisti, e Cuvier meno, si siano studiati di darla migliore. Non per tanto Wo notare che gli Affricani, Barabra ed Abissinii, quaneque più o meno neri, tuttavia per riguardo alla strutra della testa vengono nella moderna classazione anno-Pati nella razza arabo-curesca detta altrimenti caucasica Cuvier. Ma dacché ormai è costatato che il color pero Ha pelle non resulta, come taluni hanno creduto, da bagior vibrazione de raggi solari, non vedo sufficiente ra->ne di porre nella razza de' bianchi que' popoli della Nubia b sono effettivamente neri. Si faccia pure distinzione fra tarii popoli dell' Affrica; si dica, che i negri dalla fronte pressa abitanti del Dar-Four, all'occidente della Nuhia, n seno della medesima rezza de' negri (barabra) lor conanti, ma non perciò quest'ultimi, nè tampoco gli Ahissinii **Vzebbero aggregarsi** alla razza bianca, ossia cancasica;

checchè la struttura della testa ve li avvicini. « Gli Arabi, i Mauri (ne' quali comprendonsi i barabra) e gli Ahissinii, ha detto il distinto fisiologo Richerand, . . . . potrebbero servire di passaggio fra la razza arabo-europea (caucasica di Cuvier) e la razza mora »; e l'altro, non meno distinto, Adelon, osserva che « Tarebbe improprio chiamare la razza europea, razza bianca, giacchè nell'Indostan il colore di questa medesima razza è quasi nero. Deve dirsi, dic'egli, razza caucasica, perchè è il suo più bel tipo ». Io crede poi che la sostituzione di nome non sodisfi al bisogno di esatta classazione, e che però torni migliore il suggerimento di Richerand.

Queste dilucidazioni tuttafiata sarebbero insufficienti se osassi ingolfarmi nella questione, abbastanza complicata, la quale assorbe gran parte dalla antropologia oggi alacremente studiata, e dal prof. Serres in Parigi arricchita di materiali, particolarmente di cranii, da costituire un museo sorprendente de'più straordinarii. Intorno a ciò, certo che somma importanza assumono le mummie tratte dalle vetuste necropoli di Egitto. Più valentuomini hanno analizzato queste mummie, e di recente colui il quale già aveva studiate e scritto su i cranii degl' indigeni americani ha nel 1844 pubblicato in Londra un'opera peculiare, della quale io a dir vero non conosco che il titolo. — Crania Aegyptiaca el Observations on egyptian Ethnography etc. (By) Samuel George Morton. M. D. London 1844.

Nel 1826 pubblicavasi (Annali u. di medicina. — Omedi. Vol 40, p. 564) « che avendo Blumenbach assegnato il tipo « egiziano come una singolare declinazione della rassa « etiopica . . . . , la opinione di Cuvier , che siano gli « Egizii di origine caucasica vedrebbesi (s'è detto) quindi » pienamente confermata ». Lascio all'intelligente lettore le

considerazioni sulla deduzione che vuol trarne lo acrittore del citato passo problematico, che per me è riprova di quanto la questione si è complicata ed oscurata.

Se per Etiopi oggi i geografi intendeno que' popoli dircoecritti nell' Affrica (nel Dar-four) certo repugna il sapporre che da quella razza; negri? mascheroni:a fronts::depressa a ragione considerata di minore intelligenza fruile umane schiatte, abbig avuto origine l'antico popolo di sublime sapienza; ma fa di mestiori considerare che anticamente sotto il medesimo nome di Etiopi si comprendevano tutti i popoli dell'Affrica: cioè appellavasi Etiopia tutta la penisola, alla quale successivamente è state dato il nome di Libia, e per ultimo di Africa, o Affrica. Però a semplicizzare la questione, diciamo che gli antichi hanno considerato i primitivi egizii latamente nel senso geografico; i moderni nel senso zoologico, ma nella falsa supposizione, che avendo detto esser gli Egizii provenienti dagli Etiopi abbiano gli antichi alluso agli Etiopi della Nigrizia divoggidi; mentre essi a distinsione di razsa non appellarono mei. Non restava che a determinare e circoscrivere il nito di que' tali Etiopi fondatori dell'egizia nazione; ma tanto più sorprende la complicanza delle supposizioni nel subietto che ci occupa, inquantoche nel fondo si concorda nell'assegnargli la regione, che ho designata in principio, della Nubia. Anche nel Bullettino della Società geografica di Parigi si trova (fas. del 2 Feb. 1844, p. 154) sostenuta la massima dell'etiopica origine degli Egizii; ed altresi nell'encyclopédie moderne diretta da Léon Renier si legge (T. 13. p. 586. Paris 1848.) che « i più antichi abitanti dell' Egitto appara tenevano ai Konnous, Barabras, i quali-occupavano la rea gione della Nubia . . . . , ch'essi avanzaronsi verso il a.mord, a misura che andavano ristringendosi le alluviani

a del Nilo, ed in conseguenza ad estendersi il suolo egizio. — Fuvvi chi disse, prima del corrente secolo, che i primi abitatori dell' Egitto furono i Trogloditi (Résumé de l'Histoire d'Égypte par M. Rey-Dussueil. Paris, 1826 p. XII.). Tale concetto è da ritenersi per identico all'altro or messo in prodicato, giacchè gli stessi Trogloditi (schiatta della quale in parlato avanti nel II libro), i queli costituirono una populazione estesissima avente per centro la penisola di Mers, può benissimo ritenersi che siano stati i primi abitatori della Nubia, e che i loro discendenti abbiano poi preso il nome di Barabra, ec.

XL. Nonpertanto, che nel corso de'secoli ad una sisti succeduta altra stirpe in Egitto non sono lo solo ad ammer tere. Alcuni sostennero che primi civilizzatori: della regione nilotica siano stati gl'Indiani; o che questi, altri crede, gi siano succeduti ai Trogloditi (lb. Rev-Dus. p. XH.). Me eccoci al sig. Mazzoldi, l'opera del qual sull'origini ille liane (prima ediz. 1840) è un castello in aria con infisite numero di abbaglianti lumi, sì che ad ogni modo non va acgletta, riguardo all'Egitto e ad altre antiche nazioni. Egli an respinge l'idea che il nucleo dell'antica popolazione egizie si abbia a cercare nell'affricana gente, ma non sa persodersi che da questa siano egualmente derivati i primi seni di civiltà nella nilotica valle. Come può esser mai dic'egli che a tanto sapere gli antichi Egizii pervenistero per flusso di quella gente la quale viveva brutalmente? E 🕬 foggiando una erudizione eccentrica al suo subjetto, presie a ripetere ciò che già e Agatarchide e Diodoro, e altri scrip sero del modo di vivere depravato di talune tribù dell'Etio pia; ma nella speciosa sua argomentazione il Sig. Mazzoldi cade in assurdo come chi a denotare il carattere degli Ir ropei ne adducesse a tipo la condizione e natura de'cretini. la se cade in fallo per l'un lato il Mazzoldi, ragiona da sano per altre deduzioni appoggiate a disquisizioni di reconita storia. Egli ritiene che in Egitto abbiano arrecato lumi i scienze ed arti alcuni di coloro che appella pelasgi, ec. quali sopravvissero all'atlantica crisi:

XLI. Ma consultiamo que' libri di pietra (come li chiama Rey-Dussueil) della classica terra. È un satto che nella valle tel Nilo al di sopra dell' Egitto, ossia in Nubia, resta residuo di grandiosi monumenti, i quali hanno la impronta di maggior velustà sopra gli altri esistenti al di qua della prima cateratta. Valga a testimonianza di ciò l'occhio pratico dell'arlista Gau. Esso esprime il suo giudizio dicendo: Tutta l'erchitettura egizia ha i suoi tipi ne' monumenti della Nubia. È un'fatto che nella penisola di Merce vi sono ruderi i anali offrono bastante indizio da ritenersi che là vi fu centro di potente stato politico; ed è lecito il presumere, che risalga tale stato a remotissima età, subitochè se ne parlava come di stato preterito da lungo tempo decaduto dal più antico sterico, da Erodoto. Dall'altra parte è pur certo che il territorio egizio a ben poco poteva estendersi in epoche ricordevoli da non poter formare da sè solo uno stato di qualche entità. Tutto adunque induce a credere la condizione politita, ossia la organizzazione sociale dell'Egitto consecutivavente legata a quella della Nubia, o vogliam dire della penisola di Merce.

Egualmente da monumenti, nell'isola di File segnatamente, è dato desumere, che trasformazione di stato per intrattone di gente di altra stirpe sia in tempi remoti avvenuta in Egitto: probabilmente quando ritiratosi il mare se se accrebbe di assai il territorio; conciossiachè in essi monumenti vedonsi bassi-rilievi rappresentanti combattimento fra uomini negri da una parte e rossi dall'altra. Questi bassi-

rilievi, a parer mio, stanno a rappresentare l'epoca di conflitto che dette principio alla seconda età di cui ho parleto.

Sull'origine e fasi della popolazione in Egitto il titole di prolegomeni, riguardo all'opere della natura, non comporta ch'io mi estenda di più; ed è piuttosto sotto l'altro titolo delle opere degli uomini che già io aveva disteso un mio lavoro più ampliamente sul medesimo soggetto. Qui mi resta ora adunque a parlare del numero, or maggiore or minore, degli abitanti dell'Egitto.

XLII. Mancando i documenti numerici della popolazione che su ne' tempi antichi di maggiore prosperità in Egitto, s'è, congetturando, posto mente all'immenso numero di grandiosi monumenti, alle tante città e villaggi fiorenti un tempo nella ubertosa valle del Nilo. « L'Egitto, dice Rollin, (stor. ant. lib. 1, par. 1.) in un' assai limitata esten-· sione conteneva un gran numero di città, ed una incredibile moltitudine di abitanti. Frattanto Erodoto (lib. II.) questa incredibile moltitudine non fa ascendere a più di sette milioni d'individui; ed è notevole che, in tempi diversi, e Diodoro siculo e Paolo Lucas (citati con Erodoto da Roilin) si siano attenuti alla medesima cifra de'sette milioni. In quanto al numero delle città, lo stesso Rollin crede a ció che altri aveva detto, che ve ne fossero sino a diciottomila di numero; e sarà vero, semprechè nel novero delle città si siano compresi anche i villaggi. Ma frattanto non tutti sono dello stesso parere. Savary (Lettere sull' Egitto, T. II, p. 279, Ediz. d. 1777) citando Erodoto e Plinio, dice che a otto milioni ascendesse la popolazione, e ventimila città fossero in Egitto. Terrasson (nel Sethos, lib. 1, p. 44) mettendo in scena il gran sacerdote d' Egitto, riduce a cinquemila le sue città, avvegnaché avverta di avere e Pomponio Mela e Plinio (lib. 5, c. 9) detto che ventimila città

ntava l'Egitto, e che Teocrito ne annoverava trentamila tto il regno di Tolomeo Filadelfo. — Non sono manti frattanto di coloro i quali (vedi Clot-B.) hanno presunto che maggiore di otto milioni la popolazione del paese discorso. A quest'idea io mi associo. Ed infatti come nsare altrimenti? di fronte alla somma fertilità, alla sote agricoltura dell'Egitto, gremito, non v'ha dubbio, di tà, villaggi, e di ogn'altra maniera di abitazioni; e di territorio esteso anzichenò, si da potere alimentare nella adizione che su di floridezza ben più del presunto nuiro di otto milioni di bimani. Sarebbe da farsi considefione sulla forza dello stato in ragione della popolazio-, ma basterà qui lo accennare, per quanto la storia ci ela, che non fu l'Egitto potenza infima da potersi con so soggiogare, nè fu delle maggiori sì che abbia potuto sistere all'invasione di un Cambise, di un Selim, ec. r oltre a 20 secoli, da 1500 anni av. Cri., v'ha tutta la rione di credere che la popolazione in Egitto sia anta per la maggiore. Dalla venuta poi di Maometto, epoca trasformazione, corre il periodo inverso di decadenza r l'Egitto, inondate dall'arabe masnade, le quali col ferro velenato dalla gabala di nuova religione, col pretesto di ware le anime sottomettendo le nazioni alla loro domizione, arrecarono l'esterminio, non meno che altrove, lla milotica regione. In questo secondo periodo: per quals intervallo, nè fugace, nè secolare, l'Egitto ha ripreso a; ma come può essere duratura la floridezza di uno to quando più non si regga per legittima indipendenza nazionalità? Queste due condizioni aveva perduto l'Egited in preda agli eventi, subissò, per così esprimermi. 1 ultima conquista fattane da' Turchi (Selim I, 1517); he di male in peggio, il vivente statista ne fa il seguente Cusieri, V. III. 27

quadro. « La popolazione che occupa l'Egitto è come le « ruine delle città che lo coprono, un ammasso di frante-" mi (débris) di più popoli. De' Copti, antichi abitanti del-« l'Egitto; degli Arabi, conquistatori dell'Egitto sui Coptie « de' Turchi conquistatori sugli Arabi. Tali sono le raza « i di cui frantumi pullulano miseramente su terra della a quale sono indegni ». Così termina dicendo Thiers (Sta d. riv. ec. T. X, p. 105. Edi. d. 1827), e non dice tutto avvegnaché per incidenza il celebre storico fa mensione d quel classico paese, che mai non cessa di chiamare l'attenzione degli uomini eminenti. Arroge adunque, olim a' Copti. Arabi e Turchi, altre frazioni di nazioni varia Ma la stirpe arabica veramente costituisce la massa prin cipale della popolazione in Egitto. Turchi vi sono in ri stretto numero, e sono essi che vi comandano come dira mazione del governo ottomano. Gente dell'Abissinia, della Nubia, del Dar-four in auttuante numero, da 8 a 10 mil vi si trovano. Questi affricani d'ambo i sessi appartengon pinttosto alla classe de' servi : tali la maggior parte per l'in fame traffico che appellasi de'schiavi, e dovrebbesi din dell'immane speculazione che rende l'uomo esecrabile dal l'uomo. Vi sono Ebrei di numero circa a 4 mila, ripartita mente più di 3 mila al Cairo, il rimanente in Alessandria della sozzura che li ricopre e tappezza le loro abitazioni ha parlato Mengin ed anche delle varie industrie loro, delle libertà di culto che vi godono, dell'obbligo ch'essi hans di rompere la diga del canale che conduce l'acqua in Cai ro, ec. (Op. cit. T. II, p. 280). Cristiani di più riti sono i Egitto. Gli Armeni vi affluirono dopo la conquista del sul tano di Costantinopoli (1517) come aventurieri protetti di vincitore; e sanno essi pur troppo cattivarsi l'animo di Turchi, e sono tanto de' particolari che del governo i fa

cendieri, fornitori ec. Di costoro la massima parte è commerciante; ed è poi questa nazione che in certo modo rappresenta la classe dotta dell'oriente. Dediti particolarmente tile lingue gli Armeni infra di rito cattolico e scismatici in lgitto sommano a circa due mila. Non hanno quartiere setrato, come le altre frazioni non maomettane, tuttavia non migliarizzano cogl'indigeni, posciache questi li riguartano per usurpatori delle loro produttive industrie.

· Dalla Siría, e più che altro da Damasco, da' primi del colo XVIII, in varie epoche sono andati a stabilirsi in ritto cristiani, i più di rito cattolico, i quali poi amano pasre per copti ; e non mancano frattanto litigi infra i di loro eti col patriarca greco residente in Costantinopoli. « Di istiani sirii stabiliti in Egitto se ne contano circa 3 mila "Cairo, 500 a Damietta, un 200 fra Alessandria e Rosetta; maggior parte di essi mercanteggia, col qual mezzo al mpo de'sultani mamelucchi accumularono ricchezze che ni, sotto il successivo governo turco, e l'ultimo più rafinate : M.d Alì, hanno in massima parte perdute. Greci vi sono due categorie, l'una, la più numerosa discende da coloa di antica data la quale componesi di cristiani che rinoscono per loro capo il patriarca residente in Costantino-H: vivono di industria, esercitando mestieri di sartore, falegname, di calzolaio, ed altri: alcuni mercanteggiano miguto, in piccolo numero sono negozianti e pochissimi i pltosi capitalisti (seppur ve ne sono). Nel territorio dellgitto i Greci di questa categoria hanno un convento, di Giorgio, di cui que' monaci dicono conservare un brace ne ricavano lucro per la credenza anche de' musulni, che guarisca le malattie croniche e la pazzia. Noi chio Cairo anche, oltre a quello tanto rinomato di S. Cana nel Sinai. L'altra categoria potremmo appellare dei

Greci avventurieri, e di questi benchè non in gran numero, vi sono negozianti di prim'ordine, come per es usa Anastagi, il quale signorilmente vive in Alessandria. Taus insieme i Greci, di antica e di recente data, stabiliti in Egitto, sommano a circa 5 mila.

I Copti, o per vezzo o per motteggio dice il Betere, Relaz. univers. lib. III p. 278) come i cristiani si batterzano, e come gli Ebrei si circoncidono, ed infatti il costan me non è in tutto corrispondente alle regole di culto nei cristiani dell'Oriente in generale. I Copti distinguonsi in cattolici puri, arianisti, magrabiti, e greco-scismatici, ec. I rimarchevole in fatto di tolleranza, che sotto il domini musulmano i cristiani Copti tengono aperte in Egitto noi meno di cenventisette chiese, oltre a diciotto conventi (Mengin ne ha pubblicato l'elenco nel T. II, p. 284-89, della sua storia dell'Egitto, ec.).

Del numero de' Copti si hanno discrepanti relazioni Maillett, nel 1683 scriveva, « i Copti che prima erano d 600 mila, al suo tempo trovavansi ridotti a 15 mila » (Dest d. Univ. p. 83.) Botero, piuttosto bene informato delle com Affricane ed orientali faceva ascendere a 50 mila circa Copti (Cofti) in Egitto; « ma in Etiopia sono infiniti » dice (Le relazioni universali L. III, p. 278, Ediz. d. 1596) Il Balbi nella sua geografia cita Scholz, il quale aveva del to: « I Copti dell' Affrica, che quasi tutti vivono in Egitto sono da 80 mila; » ma nell'incertezza il valente geografi si limita dicendo: — In Egitto alcuni Copti. — Thiers, seguito al passo citato di sopra, dice « Quando entrarono f francesi in Egitto i Copti vi erano in numero di 200 mila più. » Rifaud nel suo Tableau de l'Égypte (1830) calcols 160 mila i Copti scismatici, e 5 mila i cattolici (p. 22.) Rifer probabilmente ha attinto da Mengin; il quale aveva poste questa cifra di 160 mila, compresovi, se non erro, anche i attolici, che egualmente fa ammontare a 5 mila. « Si enumerano 160 mila Copti, (ei dice a p. 282, T. II, op. cit.) di cui 10 mila circa abitano due de' quartieri più popelati del Cairo » (ove sono appunto i Copti Cattolici) — e a p. 296, dice: « Si enumerano in Egitto circa 5 mila Copti cattolici ». Se questa indicazione di Mengin non è esattissima, è peraltro quella che più al vero si avvicina.

I Copti sono diffusi per tutto l'Egitto, nelle città e campagne. Si dedicano a occupazioni manuali ed alle mentali. inclusive all'agricoltura. Amano l'istruzione, ed oso dire che qualche cosa presso di loro si trova dell'antica sapienza egizia. Gli amministratori de' Bey mamelucchi erano della nazione copta; della medesima si è pur giovato per il personale de' finanzieri il governo di M.d Alì, e credo bene anche i suoi successori. Questo popolo osserva rigorosamente il sistema di non imparentarsi con altri. Il Copto non si congiunge in matrimonio che con donna copta. Non prende dole, ma viceversa lo sposo dota la sposa. Non è adunque ammissibile che il popolo copto sia eterogeneo, come taluno lo ha battezzato (vedi avanti). E dove indagare il suo tipo di nazionalità se non che nell'antico popolo della seconda, non della prima, età del paese da'Copti stessi abitato. Però se la elevata mente del filosofo viaggiatore cadde in abbaglio desumendo prove di provenienza da supposta qualità, negra, che in sostanza i Copti non hanno, essendo anzi men coloriti degli Arabi (checchè Rifaud, op. cit., ripeta « che nei Copti si ravvisa il tipo nero degli antichi egizii »); in fatto Volney disse una solenne verità, comprovata dall'insussistenza di prove dell'origine de'Copti fuori dell'Egitto. Le Varie frazioni esotiche di Greci, di Armeni ec. stabilitisi in Egitto vi si distinguono notoriamente per quel che sono,

gente forestiera; e perchè, se tali pur fossero eziandio i Copti non dovrebbero essi conservare il carattere di loro provenienza? Il dire che sono un bastardume, una mescolanza di differenti nazionalità è un paradosso; mentre tutto in loro sta a denotare la provenienza da un tipo comune, e che sono i veri autottoni della nilotica valle. Io bo avulo luogo di conoscere da vicino più individui Copti d'ambi i sessi, ed ho trovato il fisico e carattere loro di distinta originalità. Ho notato nel costume, nelle cognizioni de'Copti qualche cosa che rivela l'antica egizia nazione. È notevole la specialità consistente in una tale escrescenza, la quale manifestasi in forma di caruncola al pube nelle femmine copte, giunte che siano all'età di ott'anni; e che cresce, sicchè a 25 anni non è meno della decima parte di un metro: notevole perciò appunto che tale specialità ne caratterizza la razza. Donne in Gairo vi hanno le quali sono chiamate appositamente per recidere a tempo debito la indicata escrescenza. (Anche Gabet nel suo trattato della scienta dell'uomo fa menzione, al vol. I, p. 215, ediz. del 1842, di ciò ch' io pure ebbi luogo di costatare in Egitto). Quanto è detto delle femmine copte giova avvertire che non ha nulla di comune con quel che scrissero Erodoto, Strabone, ec. (citati nel dizionario di medicina, artic. Nimfomania), cioè che in Egitto praticavasi di recidere alle femmine la clitoride oggetto di prevenire in esse l'eccessiva voluttà. Simil pretica si mantiene ancora ma più che altrove nella Nubis. Larrey nelle sue memorie (T. II p. 222) allude a questa pratica, ma in luogo della clitoride dice, che alle femmine in Egitto si suole recidere le ninfe: ciò non credo esatto

Ancora una considerazione. La *lingua copta* non starebbe per avventura a provare la identicità di origine in Egitto di essa lingua e del popolo copto insieme? « I Copti

no al secolo XVII seguitarono a parlare la loro propria ngua; » vero che « da quel tempo in poi si famigliarizzaono.... con la lingua araba » (Balbi, geog., p. 284); ma non poi egualmente vero che « la nativa perderono AFFATTO ». Benchè Vossius e il padre Hardouin abbiano preteso che Copti non avevano niente o quasi niente di comune col·idioma degli antichi egizii, questa opinione è sufficientenente confutata da Ranaudot, Jablonski, Barthélemy e sorattutto dal dotto Stefano Quatremère, per cui resta ogidi dimostrato, che la lingua dei Faraoni scampata, come le olossali costruzioni che essi elevarono, a taute rivoluzioni, lle invasioni dei Persiani, dei Greci, dei Romani, degli rabi si è conservata con qualche alterazione inevitabile....
ino ai nostri giorni nei libri dei Cristiani di Egitto cioè dei opti » (p. 548 Enciclopedia moderna, vol. XIII del 1848).

Onore e gloria del secolo XIX, gloria e onore degli uonini governauti le grandi potenze di Europa sarehbe se colla agione del retto e del giusto si venisse a sollevare, a riniamare a nuova vita sociale il popolo copto, ponendo nelle i lui mani l'autorità governativa del suo paese, dell'Egitto, el quale da tanti secoli si trova oppresso da gente che metio si addirebbe loro la qualità di servi anzichè quella che ercitano di padroni. Riponendo il popolo copto nella proria indipendente nazionalità, si vedrebbe risorgere l'automia su naturale e legittima base dell'antichissima nazione te tanto risplende nella storia sì, ma oggi dal dispotismo raniero illaqueata.

XLIII. Altre frazioni. De' Fellah, de' Sceniti, Beduini ed ltre tribù. Scorrendo la Biblioteca u. di Ginevra (vol. II del 858) mi è venuto sott' occhio il significante passo (p. 598), che i Fellah attuali siano i veri discendenti degli Egizii faraonici, malgrado la opinione di più dotti che avevano « attribuito ai soli Copti il benefizio di questa origine ». Questo sarebbe il concetto del sig. Mouriez espresso nella sua opera intitolata — nuova storia di Méhemet AR. — E e la prova e mi convince » dice l'articolista sig. Chaix. Come ciò lo si provi, io che non ho veduto l'opera del signor Mouries non so, nè mi è dato investigare come possa realmente provarsi che siano discendenti faraonici i Fellah! i quali stanno alla campagna in qualità di contadini, in Egitto si, ma indubitatamente arabi di origine; e mentre tutto porta a ritenere che siano di quelle masnade maomettane che invasero la feconda valle nilotica, divenuta preda del primo califfo, Omar. E tanto il concetto dell'araba origine della gente di contado prevale, che gli stessi Bedunn in Egitto appellansi Arabi. Cioè vengono colà classati i Beduini in due ordini distinti coi nomi di Arabi Kheych (arabi delle tende) e di Arabi Hayt (arabi delle muraglie). Quest'ultimi sono tenuti in ispregio da' primi appunto perchè tralignando dal costume della vita libera, senza stabile dimora, si sono sccostati a quello dei Fellah, soggetti a governo patronale. Ma tuttavia non sono mai da confondersi essi, Arabi Hayt, coi Fellah. Or la osservazione ch'io credo di fare è sulla denominazione generica di Arabi assegnata ai Beduini, posciachi alcune tribù di costoro reputo di benaltra origine che araba-E qui fa di mestieri riassumere la dottrina ethnogenica dei Sceniti della nilotica settentrionale regione, per venir quindi al mio concetto, ma prima una considerazione sul termine di Sceniti che credo doversi adottare a preferenza dell'altro di Nomadi, dato comunemente alle tribù in discorso. Nomadi significando popoli erranti fa supporre che quelli quali così si appellano, inclusive i beduini, vadino vagando chi se dove, mentre in realtà essi, benchè vadino traslocandosi di area in area, atteso la sterilità di suolo che tengono per

loro naturale proprietà, pur si raggirano nel medesimo terriorie de'loro autenati, pronti sempre a difenderlo a mano irmata come sacro diritto dalla natura loro concesso. Viceersa gli antichi con maggier precisione usarono il vocablo sceniti (scenites) che significa abitatori sotto le tende.

I dotti investigando la origine delle tribù scienitiche ella Libia, Nubia ed Egitto, hanno opinato che tutte derivino ı due tipi generatori: dalla famiglia semitica, o meglio riatica, e dalla famiglia trogloditica (Balbi, geog.). A quei due tipi io sarei per aggiungervene un terzo, che direi lascico. Dalla famiglia trogloditica (tipo affricano) sono rivate le tribù ababdee le quali percorrono la regione fra Nilo e l'Eritreo, come ho già detto nel precedente (II) ro. Ciò ammesso, le tribù ababdes rimontano ad un'orire la più antica, cioè alla prima età di quell'autottoni del cchio continente nubio-egizio. Del secondo tipo, asiatico, lecito lo ammettere vi siano delle tribù pervenute dal-Arabia nel territorio egizio in tempi diversi, avanti e dopo sometto. In quanto al terzo tipo da me agginnto, pense te abbia in comune con i Copti la origine, cioè derivi gli avanzi della nazione appartenuta all'inabissata Atlanle. Ma basti dell'origini. Importa considerare le tribù del-Egitto rapporto alla loro condizione sociale. Si contano il territorio dell'Egitto non meno di 26 tribù scenitiche la destra del Nilo, e 15 con più 9 di pastori alla sinistra Mengin. op. cit. V. II p. 307). Queste tribù, e particolarente quelle de' beduini, sono non men severe de' Copti nel Aservare la purità della loro stirpe; e guai a chi deluno e dell'altro sesso esasse congiungersi in matrimonio n chi che sia de' Fellah. Non invidian punto la vita citdina, ed anzi hanno a sdegno lo abitare nelle case. La dipendenza! ecco il sommo de' beni, la cosa più cara, il

tutto de' sceniti; e benchè vivano dentro altro stato, reputansi eccentrici, cioè non soggetti al governo egizio, nè a qual siasi della costa affricana. Infra tutti i differenti governi, odioso è invero quel ch'io chiamerò padrousk, o voglia dirsi dispotico. A siffatto governo padronale è appato soggetto il popolo egizio; il vice-rè M.4 Ali, che scaltrisimo era, avrebbe voluto ridurre sotto la sua potestà i niti con apparenza di protezione; ma essi conoscendo il ven fine, qual'era di mungere anche i miseri, col coraggio dell'indegnazione tenendosi sempre pronti ad accanita difes sono sfuggiti a servile sudditanza. Invero, se nell'opulenza manca il coraggio, ossia più s'è attaccati alla vita, e nel'angustie della povertà arditamente la vita si espone a dure cimento, non deve sorprendere che quelle genti le quali terra sterile di oscillante dimora trovandosi in miserissima condizione, abbiano avuto lena di difendersi, respingere k soldatesche schiere, e resistere alla prepotenza di que'governi, ipocritamente ammantati, sedicenti benefattori. Esse contentandosi di vivere nelle maggiori strettezze, non sanno a ragione persuadersi che per pura filantropia si voglia protendere di cambiare il loro abituale modo di vivere: non può essere, come non sarebbe opera meritoria di religioso apostolo, se un sacerdote di Cristo pretendesse di persuadere ad ogni costo il chinese, il maomettano, l'ebres, a lasciarsi ficcare giù nella gola l'ostia del sacramento. M al postutto chi oserebbe tesser l'apologia di quelle affrict ne ed asiatiche tribu, e particolarmente de' beduini? Costoro che poco hanno, e con poco vivono, non arrecan peso nelle bilancia del commercio internazionale. Senza istruzione, usano dialetti con radicali di lingua araba. Hanno un barlume dell'islamismo, ma sostanzialmente non seguono alcua culto religioso. Senza nè politico, nè civile governo conser-

ansi, potrebbe dirsi, in stato di natura; tuttavia hanno un odice, non vergato peraltro in qualsivoglia carattere, ma mpresso nella mente di tutti loro. Codice ristretto nella ola seguente espressione. — La unione fa la forza — e su mesto principio, tutti di ciascuna tribù ad un capo ubbiliscono. Si, la unione fa la forza! ma bisogna poi vedere om'essa viene impiegata. Certo costoro usando la forza stendono giustificare la rapina, e rapacissimi erano i benini in Egitto al tempo de' mamelucchi. Infestavano, ladroeggiavano costoro, e coloni e viaggiatori ed anche i disgraati naviganti per infortunio dalle onde spinti alla spiaga derubavano, uccidevano per sino nelle vicinanze del rto di Alessandria. Lode però al trapassato vice-rè, M.d Alì, quale se non giunse ad assoggettare quelle genti del derto, potè frenarle peraltro nelle loro scorrerie; ed incurgli timore di severa pena con esemplari, forse terribili, anizioni, se non rispettassero li altrui diritti. Ma, sia che n dotati i successori di M.d Alì di quella energia, accormento e fermezza che lo resero potente, certo è che le ibù tengonsi attualmente piuttosto ostili al governo viceale dell' Egitto. Ed è, come qualch' anno indietro hanno irrato i giornali (Monit. Tosc. n.º 149 del 28 giug. 1854) rimarchevole conflitto suscitato, pare, dallo stesso goverinfra due tribù all'occidente del Nilo, cioè a quella apllata Aulad-Ali, la quale estendesi dal lago marcotide sino Tunesi, che conta, oltre i pastori, su circa 200 mila nomi-100 mila armigeri, aizzatagli contro l'altra di Ghemaad, e ha il suo centro presso i laghi di natrone, meno nuerosa della prima: dico tale relazione somministra lume le basti alla comune istruzione sul soggetto delle tribu i Egitto (a).

<sup>(</sup>a) Narrasi che, combattendo le due nominate tribu, uno degli Aulad-Ali,

XLIV. Popolazione dell' Egitto. Astrazion fatta dell' tribù scenitiche, da ritenersi come nemici in casa, dal re sto tutte insieme comprese le frazioni delle varie masione lità con la massa principale di araba stirpe la popolazione dell'Egitto dell'età presente non giunge neppure alla metà al dire di Savary (Lettere ec. t. II, p. 279 d. 1777), di quel ch'era una volta; cioè neppure a 4 milioni d'indi vidui. La Gazzetta di Napoli nel numero 172 del 184 dice, che il sig. Lane, il quale laseiò l'Egitto nel 1836, p ristringeva il numero a un milione e mezzo. Avvi frattani chi a tre milioni, chi a due la fa ascendere. Ma ecco u prospetto anche più dettagliato, pubblicato è già qualch lustro (edito, se non erro, dall'Antonelli nel Diz. Geograf. « Secondo il calcolo di Mengin, l'Egitto avrebbe 3,475 vi « laggi, 6 città, 603,700 case e 2,514,400 abitanti; Jomar « calcolò la sua popolazione a 2,488,950 nel 1800. Volne « e Leagh la fecero ascendere a 3,000,000, e Norry e St « vary a 4,000,000. Secondo Jaubert il numero degli Aral « può essere di 130,000 (forse v'è sbaglio nel copiare « passo, che dirà 1,030,000) Mengin porta il numero d « gli Arabi combattenti a 42,000 » — Ma in realtà « non facile ottenere una cifra (des données) esatta sulla popel zione dell'Egitto . . . . Siamo adunque su questo proposi obbligati ad attenerci a congetture. Si suppone che nell' poca attuale il numero de suoi abitanti sia presso a po di 3,000,000. Qualche viaggiatore . . . . pretende che n vi sia più di 1,800,000 individui. » (Encyclopédie mod. Paris V. 13. p. 511. an. 1848). È prezzo dell'opera fri tanto dietro sì varie congetture, far conto di una più 1 cente relazione dalla Gazzetta di Firenze (16 novem. 184

per nome El-haggi-Seleh, solo contro venti avversarii armasi chi di fucile, di spada e laggia, tutti li abbia uccisi. riportata ne' seguenti termini. « Il censimento generale del« l'Egitto condotto a termine con grandissime difficoltà.....
« dicesi aver raddoppiato il numero che generalmente ( o
« ipoteticamente ) assegnavasi alla popolazione; e se il re« sultato di cinque millioni ed alcune migliaja non sarà esat« tissimo, poco, si crede, lungi dal vero. E siccome ora in
« tatto l'Egitto trovasi montato lo stato civile, se i registri
« delle nascite e delle morti non sono ancora tenuti con
« piena regolarità, è presumibile che vinti gli ostacoli del« l'istituzione più facile riescir debba il perfezionarla. »

Per accrescere la popolazione in Egitto, e ad un tempo il suo esercito, M.d All ricorse a espediente iniquissimo: orribile strazio dell'umanità! senza poi ottenerne il propostosi resultato. Egli a forza strappava e trascinava con modi da non si dire le per sè stesse troppo infelici creature del Darbur e della Nubia in Egitto. Le madri, le sorelle, le spose che seguivano nel lacrimosissimo viaggio i rapiti giovani, da essi violentemente distaccava, quindi vendeva...! Ma basta: Menia ha parlato di tale enormità (op. cit., Tom. 11, pag. 226 e 228).

\*\*XLV. Uno stato che si componga di popolazione eterogenea è fuori dell'ordine naturale; nell'ordine politico trovisi sempre in tensione: debole di fronte alle straniere potenze, con scettro di ferro avviene che sia governato: e ad un tempo malagevole riesce a popolazione di tal maniera nettrarsi da tirannia. Che in quest' anomala condizione sia empunto lo stato dell' Egitto moderno potrà il lettore argomentare dalle cose discorse. Arroge a maggior difetto, che l' Egitto ha governo subordinato alla Sublime Porta, mentre il Sultano non vi esercita potere di fatto. Non v'ha di peggio che l' esser servi di due padroni. Vi va poi aggregata la popolazione avventizia de' franchi, che costa di individui

di tutte le nazioni di Europa, e può considerarsi come uno stato dentro lo stato; atteso le potenziali prerogative della maggior parte de' consoli, nella protezione de' quali riposano i franchi non solo, ma fannosi scudo contre l'autoriti del governo locale e per tutto l'impero Ottomanno anche individui nati sudditi di questo stesso impero (Greci e Cristiani di Siria). E basti il dire che della sola isola di Malta, sotto la protezione dell'Inghilterra trovansi ordinariamente in Egitto da circa 9 a 10 mila individui. Degl' Italiani il maggior numero sono toscani (livornesi) intorno a 6 mila

La colonia eterogenea de franchi in Egitto è meritevoli soggetto di studio per la scienza sociale; e ad un temp serve di tirocinio valevole nel difficil sentiero della vita chi, con tutte precauzioni, vada a passare uno o due and e in Alessandria e in Cairo in mezzo ad essa. Mi figuro di a quest' ora un nuovo tipo mammibipedo, incrociatura del razza bianca colla nera, vada pullulando in Egitto: sca cia emergenza del genere umano: posciachè la maggior par de' franchi più solleciti in adottare de' musulmani le usan riprovevoli, non pochi corrano al mercato, detto de'schi vi, in Cairo ed in altre piazze dell' Egitto e in Nubia p farvi acquisto di femmine, sia pur talvolta con filanti pico intendimento, ma ne resulta sovente che i no franchi da tali femmine di negra stirpe han figliuolanza potei io vedere colà in Egitto allevati signorilmente da' gozianti di prim'ordine nella categoria de'franchi i 1 delle loro schiave; che ben inteso, qualunque educazia data loro, in essi è sempre l'impronta che ne rivela: riprovanda e sconcia origine.

## LIBRO QUINTO

CONDIZIONE DELL'EGITTO IN RAPPORTO ALLA CONCERIE
DELL'UMANE INFERMITÀ.

Morborum sutem omnium unus et idem modus est. Locus vero lipse eorum differentiam facit. (Ippocrate, De Stat. §. IV.)

the many that the same of the

La natura compartendo la vita imprime in ciascun in-Leduo il suggello della morte: l'istinto ad un tempo La propria conservazione. Sarebbe forse infra tutti gli imali solo il mammibipedo sciente di dovere inevitabilte morire? Egli il sa certo, tuttavolta quando sente rgli meno la salute è sollecito ad invocare il soccorso Coloro i quali hanno per arte di opporsi alla Parca le-Con tanto attaccamento alla vita come si spiega l'andelle battaglie? Non sono forse bastanti le crudeli epiie a mettere in costernazione la società? E sì che all'uma-Renerazione venne subito dietro il flagello de'morbi; è 🖿 ciò la sollecitudine, l'ardente brama, lo studio di lontanare, di combattere ciascuna individuale ed epidemica alattia; vale a dire: la origine dell'arte sanitaria quasi si In fonde colla antropogenia. Ma l'arte senza la scienza non teva essere che empirico tirocinio, come lo è nullamanco Popoli senza coltura; conciossiache la scienza salutare iatrologia) la quale di più scienze componesi, non po-Va costituirsi che nel volgere dei secoli per moltiplici e Mofondi studii. Non si tratta di quelle applicazioni scientifiche consecutive alla scoperta di cosa che possa essere proficua, come sarebbe l'applicazione dell'elettricità per le comunicazioni telegrafiche; ma nell'arte salutare l'applicazione scientifica fu dettata dal dolore, dall'ombra della morte Se ardua fu l'impresa, vano è il negare all'arte medica un fondo di realtà. Diciamo piuttosto che la scienza non può ritrarre precetti per l'arte salutare che per mezzo di comparative osservazioni, della analisi, la quale per altro non ci apre la via fino al punto di potere scuoprire il principio creatore dell'organismo, il virtuale suo antagonismo patologico, i suoi fondamentali rapporti con i corpi coi quali si mette di continuo in comunicazione; diciamo essere misteriosa l'azione intima dinamico-chimica delle sostanze tenute per medicamentose; e che da'promulgatori di nuovi sistemi, in mancanza di cognizione di fatto, alla scienza induttiva si è sostituito la speculativa, all'analisi la sintesi metafisica, immaginando un principio animatore con tutto il corredo di artificiosa dottrina. Diciamo, che mentre i messi di giovare a poco si estendono, in contrario i medici, generalmente parlando, hanno riposta troppa fiducia nell'arte. Taluni credono che venuto al mondo il genere umano la madre natura gli abbia associato una classe di parasiti suddivisi in tanti generi e specie da costituire altrettanti tipi di malattie, e che ad un tempo abbia dotato di specifiche ed elettive virtù medicamentose le piante ed altre sostanze del regno minerale, e dell'animale, ed in certo modo assegnato contro a ciascun tipo morboso un dato rimedio; sicchè per il pratico esercizio altro non occorresse se non che indagare i segni distintivi di ciascuna malattia, e star dietro alle scoperte terapeutiche. Questo concetto è vero in parte, non in tutto, ma a volere ridurre la cosa ne'suoi giusti termini non è subietto da svolgersi in un proemio. Alla

perfine se oggetto dell'arte s'è di ridonare ad altrui la salute, ciò non basta forse a sublimare il merito di tanta disciplina? Infatti alla scienza pratica, ossia all'arte medica non è a buon diritto mancata mai la sociale benemerenza. Per tutta giustificazione sta il culto reso in ogni età da tutte le civili nazioni a quel

> .... sommo Ippocrate che natura Agli animali fe' ch' essa ha più cari.

(Dante, Purg.)

Al vecchio di Coo (con insieme i discendenti di sua famiglia?) parve doversi attribuire il rilevante passaggio dall'empirico all' ordinamento scientifico dell' arte salutare. Ma non è così. Vero è che non esistono documenti scritti al di là degli Ippocratici, ma v'ha tutta la ragione di ammettere che al di fuori della Grecia, siccome prima di Ippocrate altre nazioni fiorivano e particolarmente l'Egitto per ogni maniera di sapere, pur l'arte sanitaria fosse scientificamente coordinata. Anzi si sa per certo, avendone serbata memoria autorevoli autori, che l'Egitto, molto prima che fosse Ippocrate (nato nel 160, A. C. vissuto anni 109) ebbe fama appo le altre nazioni di possedere valentissimi medici. Di epoche meno remote la storia ricorda con distinzione Acrone, od Agrone, che visse 473 anni prima dell'Era volgare, il quale fu istitutore della scuola empirica in Egitto (1). Checchè l'Egitto vada quasi esente da

<sup>(1)</sup> Le fendamenta della Medicina si devono, al dire di Plinio (sto. nat. dib. 7. c. 56) agli Egizii, attribuendone il ritrovato (V. Sincello, Chron. p. 56) a Tosorthrus, secondo della terza dinastia de' re di Menfi, giusta Manetone; e si vuole che questo principe sia molto più antico dell'Esculapio greco; alcuni (Mersham) il fanno coetaneo. Più libri di anatomia furono dettati in Egitto certamente da antichissimo tempo, o sia da Atkothis (Sincel. Chron.) o sia dal secondo Ermete, il quale altresi divulgo molti ritrovati del primo Ermete e di Esculapio (V. Clemente Ales.) Iside istessa proclamata Dea della Sanità (Diod. sicul. dib. 1.) siccome suggeritrice di molti rimedii, e maestra in medicina di suo fi-

talune speciali malattie, da affezioni tubercolari del polmone, da vizio scrofoloso, dall'idrofobia, non è certo paese privilegiato da Igea; chè anzi crudelissimi morbi vi regnano, e la ottalmia appunto vi rese mai sempre dolenti e orbi gran numero di persone. E siccome questo genere di malore nel corrente secolo ha preoccupato le menti in Europa, perciò appunto che possa avere focolare di malignità in Egitto, reputo segnatamente prenderlo in esame.

## MALATTIA DEGLI OCCHI (1).

## Parte dottrinale.

I. Mano e ingegno il sublime David meglio impiegare non poteva che per la statua eretta (ann. 1850) nel militare nosocomio di Parigi (2) a memoria dell'uomo impavido fonte di provvedimenti sanitarii ne' campi di battaglia, venerabile per sapienza, energia e virtù. Soventi volte statudi potenti sovrani servono a sfogo di plebea iracondia! Quelle de' virtuosi sapienti destano ammirazione ed affetto in tuttetà. Sì, il tempo rispetterà, gli uomini diligentemente cu

gliuolo Oro, o Apolline. E ciò che prova la lunga esperienza e maturità di compaiglio è che le stesse leggi in Egitto obbligavano i medici esercenti a non di partirsi nelle loro ordinazioni dal ricettario inscritto ne'libri sacri, ec. Computatto ciò gli antichi egizii acquistarono maggior lustro nell'arte d'imbalsama i morti, che nell'altra di curare i vivi, stando alla genesi mosaica, come rimarca la Stor. Univ. comp. da dot. inglesi, vol. 3. p. 186 in cap. 6.

- (1) Col titolo Dell' ottalmia endemica dell' Egitto e detl' ottalmia appella sa Egiziaca, epidemica nell' armate in Europa, io aveva già pubblicato nel sa Gazzetta Toscana delle scienze medico-fisiche (Dott. E. Bettazzi redat.) Numo si 18, 20 e 22 del 1852 questa prima parte, cioè dal I all' VIII paragrafo.
- (2) Merita leggere l'articolo pubblicato nella Revue des deux mondes, (25 dell'ottobre 1850, perciò che dice del sistema di Gall, preso per norma dall'a 5 tista nell'esecuzione di questa statua.

stodiranno il monumento di Val-de-Grace, i medici lo celebreranno, siccome immagine di quel Larrey tanto benemerito alla scienza, all'arte chirurgica, all'umanità, alla Francia, che lo ebbe a modello di patriottici, liberali sentimenti, di modestia, semplicità, abito e carattere invariabile in mezzo al variare delle politiche vicende. Il barone Domenico Larrey (morto nel 1846), imperocchè luminosamente figura nella storia delle guerre napoleoniche, entra però nella storia contemporanea dell' Egitto. c Larrey, chirurgo in capo della « spedizione Francese (1798) all'occasione dell'ottalmia in « Egitto ha stabilito, contro all'opinione de' medici e dei « viaggiatori, così scriveva il biografo di Larrey nel 1822, « che questa malattia non è per nulla causata in Egitto dal « vento e dalla polvere, ma bensì dal trovarsi esposte le « persone all'alternativa del freddo umido delle notti, con ■ l'alta temperatura del giorno ». Ma veramente non fu Larrey Il primo ad osservare che l'alternativa del freddo umido Telle notti col caldo eccessivo del giorno è causa delle fre-Luenti ottalmie in Egitto; oltre a che, ammettendosi quest'una 🗝 on perciò devono escludersi altre cause e tanto meno esclu- 😘 lersi da tal novero la polvere urente che sollevano i venti. Avverti, che le osservazioni di Larrey furono parziali, reseribili cioè puramente all'esercito francese. Siccome di somma importanza rendesi il dilucidare questo punto etiologico, mi farò ad esporre ciò che può tornare utile alla soluzione del quesito.

Prospero Alpino in più luoghi delle sue opere (1) dice, dominare in Egitto l'ottalmia e tanto più allorquando spirano i venti australi, i quali portan seco quantità di polvere

<sup>(1)</sup> De medicina Aegyptiorum. — De medicina methodica nel Lib. IX c. II. a p. 525. Ediz. del 1719. — Historiae Aegypti naturalis Lib. II. Cap. X. p. 12. ec. ec.

urente: Quo tempore ophthalmia innumere epidemicae grass tur. Le opere di Alpino celebrate in Europa, si è sulla lui autorità a tutto il secolo passato generalmente attribui 'alla sabbia del deserto, da' venti diffusa, la frequenza de l'ottalmia in Egitto; ma resasi comune la opinione del c lebre veneziano non è stata sempre intesa a dovere; supp nendosi che per la detta cagione all'ottalmia si dovesse trovare più esposti coloro i quali dimorano all'aperto nel campagne. Con questa prevenzione io pure giunto in Egitt veduto in Alessandria malati di occhi taluni soliti starser di continuo in città, credei non potersi attribuire alla po vere l'ottalmia, e potersi meglio accagionare alle cotidim vicissitudini atmosferiche, marcatissime in Egitto; ma quint poi inoltratomi nel paese ben ebbi a persuadermi che all spirare del Khamsi, nelle città, in Cairo inclusive, l'aria si o fusca per la polvere che quel vento infuocato vi trasporta; e, s dessa non è la sola, è però una delle più comuni cause ot casionali del mal di occhi in quella regione; e tanto megli me' ne sono convinto dopo avere attinto all'originale font delle osservazioni di Alpino. Esso per tre anni tenne dimor in Egitto (1580-83).

Altri investigatori. Volney (prima di Larrey) sostenn « non potersi ammettere per causa principale dell'ottalmi in Egitto i venti del mezzodi, perchè in questo caso l'epide mia dovrebbe, secondo esso, regnare più che in altro temp nel mese di Aprile, e i Beduini ne sarebbero affetti egual mente che i paesani. Non si può ammettere (prosegue) pe causa la polvere sottile sparsa nell'aria, perchè i paesan (i fellà) vi anderebbero soggetti più che gli abitanti dello città (1) ». Volney che si trattenne in Egitto per soli sette mes

Voyage en Syrie et Égypte, pendant les annés 1783, 84, 85. Paris 178
 V. 3. p. 203.

dal gennajo all'agosto, come poteva egli dire che non vi predomina la ottalmia in primavera (tempo in cui soffia il Khamsi), mentrechè in quella stagione « andando per le « vie del Cairo ha sovente trovato, così ei si esprime, su « cento persone 20 ciechi, 10 orbi, 20 altri con occhi rossi, « marciosi, quasi tutti colle bende . . . . indizio dic'egli, « di ottalmia nascente, o di convalescenza ». In quanto alla negativa deduzione de' Beduini e de' paesani si può obiettare a Volney, che i primi si liberano dalla polvere inalzata dal vento meglio degli abitanti della città, restando giacenti, e involti nella loro coperta di lana, che gli serve di vestito e di coltre: press'a poco altrettanto fanno i fellà. Precedentemente a Larrey rilevò Volney fra le cause del mal d'occhi in Egitto il cotidiano passaggio dell'ambiente almosferico, dall'alta temperatura nel giorno al freddo umido delle notti; ma volle egli anche ammettere fra le cause un che di latente diffuso nell'aria, ed altre ancora. L'abitudine di dormire sulle terrazze ha più di realtà (della polvere, ec.) ma questa non è l'unica causa, ei dice, giacchè ne pacsi di Balbek, di Diarbek, nelle pianure e nelle montagne del Hauran v'è pur l'uso di dormire al sereno nelle terrazze senza che l'organo della visione ne venga leso. Se dunque, prosegue Volney, al Cairo, nel Delta, e sulle coste della Siria è pericoloso dormire a cielo aperto bisogna ammettere nell'aria di quest'ultime contrade una qualche cosa di nocivo. Egli, questo che di nocivo, lo farebbe consistere in una sostanza salina proveniente dal mare . . . L'uso che fanno gli Egizii delle cipolle per cibo è annoverato da Volney fra le cause dell'ottalmia! Eppure Plinio il giovane preconizzava la cipolla nelle malattie degli occhi; ed il medico napoletano, Dot. Martinez, asserisce (Gaz. Toscana delle scienze medico-fisiche, anno 1846, artic. riportato dal Severino)

di aver guarito ottalmie croniche col sugo di detto bulbo. — Il costume orientale del turbante è, al dire di Volney, una delle cause della malattia in discorso. « La eccessiva traspia razione della testa è un agente tanto più notabile, essen-« dochè, dic'egli, gli antichi Egizii che la portavano nuda « non sono per nulla citati da' medici ch' essi andassero sì « soggetti all'ottalmia ». Ma quali documenti antichi di statistica sanitaria può aver potuto consultare Volney? Come dedurre dal silenzio degl'istorici che la ottalmia non abbia in antico predominato in Egitto? Il celebre viaggiatore frattanto nelle sue investigazioni non si limita alle sole cause occasionali ordinarie; vuol di più che gli indigeni vadino a preferenza dei forestieri soggetti all'ottalmia in Egitto, ritenendo che vi si sia resa gentilizia. Comunque valutare tu voglia i pensamenti di questo medico viaggiatore, io ho creduto convenevole farne menzione; imperocchè, quantunque notissimi i di lui viaggi, se mi eccettui il D. Omodei (V. Memoria` sull'ottalmia, 1816) non trovo chi, neppure tra i suoi connazionali, ne faccia menzione sul proposito di cui si discorre...

Olivier parla dell'ottalmia nel volume II, cap. 1X, del suo Voyage dans l'Emp. Othoman, l'Égypte etc. (Volumi 3, ilprimo pubblicato nel 4800, il II nel 4804, il III nel 1807) e non si discosta gran fatto dall'opinione di Volney (senzacitarlo). Olivier pure dice che le vicissitudini atmosferiche il dormire sulla terrazze non sono la sola causa dell'ottalmia in Egitto. Al postutto Olivier afferma che dal suolo dell'Egitto esali una sostanza salina nociva all'organo della visione. Giova qui ricordare che i sali che nel suolo Egizioni si trovano, sono: nitrato di potassa, sotto carbonato di soda cloruro di soda in quantità (secondo Berthollet) muriatoma ammoniacale. In Persia, ove non si conosce il Khamsi, mamoniacale.

che l'aria vi contiene la medesima sostanza salina, dice Olivier, cioè il natrone, pur ivi regna come in Egitto la ottalmia. Se non sono del tutto accettabili le ragioni di questo insigne viaggiatore riguardo alle cause dell'ottalmia, riguardo per altro alla chimica vegetabile è attendibile là ove dice che anticamente, allorquando e in Persia e in Egitto la sostanza salina veniva assorbita nel suolo da folta vegetazione, il mal d'occhi non vi dominava, nè in uno nè nell'altro paese. Non so poi quanto possa valutarsi la prova che Olivier adduce, dicendo « che sotto i regni di Serse, di Dario, sotto « i Tolomei, gli abitanti della Persia e dell'Egitto non fos-« sero afflitti dall'ottalmia, resulta dalla storia. » Ma la storia veramente narra i fatti; e meno che da una statistica, come indurne il negativo giudizio? Olivier allega la storia, ma non cita alcun documento. Frattanto un più moderno scrittore, Carron de Villard, sostiene il contrario. « Risalendo, dice « egli, all'epoca di Ciro, il quale chiedeva un valente ocua lista egiziano per guarire i suoi soldati attaccati da ottala mia, sino agli ultimi tempi . . . vediamo (così si esprime a l'Autore della Guida pratica del mal di occhi: trad. del a Papi, Firenze 1844. T. II. p. 51) che l'Egitto è stato ed è « tuttora la patria endemica dell'ottalmia. » Arroge. L'altro oculista Vidal, là ove tratta delle cause dell'ottalmia (Traité etc. Paris 1846) dice: « quest' ottalmia . . . . purua lenta è, come rilevasi dagli storici degni di fede, dalla più alta antichità endemica dell'Egitto e dell'altre contrade « dell' Oriente. » Benchè neppur questi citi alcun documento, l'asserzione affermativa ha ben altro valore della Precedente.

II. A dire vero la storia dell'ottalmia, come malattia endemica dell'Egitto, non rimonta al di la dell'epoca maomettana. È dal tempo in cui incominciarono a fiorire i me-

dici arabi che di essa sono venute in luce dettagliate relu zioni. Avicenna (nato l'an. 370 dell'egira, 988 dell'èra vo gare, morto nel 428, ossia 1036) ne tratta di proposito, e dic che il mal d'occhi in Egitto preoccupava i medici del su tempo. Rhasis (morto cieco circa l'anno 920 dell'èra vol gare) aveva gia data amplia descrizione dell'ottalmia do minante in Egitto, assegnandogli varie denominazioni, che suonano: sycosi, tracoma, scabbia palpebrale. — Rhasis curavi questa malattia col caustico attuale, col taglio, e con fregagioni, ec. Se non erro, ai medici inglesi si deve la solerza di sapere ciò che è stato scritto dagli arabi intorno alla malattia che ci occupa. Or noterò che al Dot. Ware non pare convenevole la denominazione di ottalmia egiziaca, attesoche, ei dice, una malattia consimile nella forma, sintomi e procedimento è stata osservata in altri luoghi 'fuori dell'Egitto. W. Adams va più avanti: ei vuole che in luogo di egiziate si debba chiamare ottalmia asiatica, perchè appunto la me desima malattia domina non solo in Egitto, bensì in parecchie contrade dell'Asia. Ma su i medici pensatori di quel potente regno-unito (benchè attorniato, non circoscritto dal mare) ritornerò. Frattanto a denotare come la valle del Nilo sia fomite del morbo, affacciansi da questi e da quelli le relazioni, e di Sonnini che disse essere l'Egitto il paese da ciechi . . . . che la corporazione di questi infelici s' è tabolla sollevata in Cairo in modo da fare tremare (?) il governo; e di Savary, il quale per dare un'idea della moltitudine, allegò, che la gran moschea del Cairo alimenta da ottomis individui fra querci e ciechi (Sonnini fu in Egitto dal 1777 al 1780, Savary dal 1776 al 1779). Esagerata è invero la relazione del primo; mentre l'altra sta piuttosto a denobre il merito di quella filantropica istituzione maomettana.

III. Ma a tutte le enunciate disquisizioni sull'ottalmia

dell'Egitto sarebbesi, dalla pluralità badato meno, se non fosse che si reputa essersi propagata tal malattia, da nelle armate di Francia, d'Apphilienta a da queste ad altre de stati derepai, allera che la gran naziona, avida di gloria, ayrenturo nel 1798 la celebro spedizione di armati e scienziati sotto il comundo dell'eroe defunto il 5 maggio, 1824, a. S. Elena. Da quell'epoca l'ottalmia tenuta per endemica dell'Egitto, ha vie, più richiamato, l'attenzione, de' medici e deigomerni, e primamente nella faccia del luogo degli ufisisti sanitari dell'esercito Erancese e dell'altro ad reso obile, che invaso aveva la classica valle del Niloand harone Larrey in sollectioned improntage una memoria la quale da lui letta all' Issisusa del Cairo in più esamplani distribut si suoi substierni, onde "com'ei dice, lom servisso: di regula mella cura dell'ottalmia: Questa/memoria fu tol inscrita nella colleziona intitolata Description de l'Egypte (Bist. shod. v. L. p. 627) e riprodutta dall'Autore in altre sue pubblicazioni ( Mémoires, Paris 1812-1847, volt. 3.), Ma non so poi come apprezzare si possa la dichiarazione che cerroy vi. aggiunge (V. I. p., 218), dicendo abaji medici ingicai giovaronsi di quel supulavoro adi spi (trovarono un wemplane in Rusetta, dappoiche i francesi deverono exadere inella: battaglia di, Abuqkir ), quella: città; ad: assergado, che th stessic medici inglesi poterono copservans la rista ad an maggior ... pulmena...de' lora malati: dal... momento .chg... messaro in matodo, di, cura tracciato, quili indigata, sua memovint Airme, page, frattanto che il metodo, propesto, da Lag-Minis sum polifirmacia, per pulla corrispandente, a quella the midrova prascritto nella apera a stampa dagli jaglesi. Ameto ap Francia Liantey, estesi capitoli ha di seguito, cont membinelle sue apere all'ottelmia in discorso que elle biodal Bougat sidepa Larreys presentava al medesimo

Istituto in Cairo un suo lavoro, di 8 pagine, intitelato -Notice sur l'ophtalmie régnante - quale si trova inserito nelle Mémoires sur l'Egypte publiés-pendant les campagnes du géneral Bonaparte dans les années VI, et VII: Paris an. VIII. In questa scrittura fo non trovo un che di rilevante. Fere il medesimo medico ha scritto altro sul medesimo seggetto : giacche il Dot. Lodovico Frank battezza Bruant com il primo ch' abbia parlato profondamente dell'ottahnia regnunt in Egitto, e Il Dot. Bruant, egli dice, distinse la ottalma d'Egitto in tre specie: inflammatoria, gastrica e nervost ». Frattanto il Dott. Cerioli negli Annali di medicina ( Onlilli V. 27 p. 355) critica di non avere l'autore con questa tri plice distinzione determinato, se la ottalmia in discorso la si abbia a ritenere per morbo universale o puramente locale. Del resto, Bruant, Larrey, Savaren ritenzono la ottalmia di Egitto se non di tipo essenzialmente inflammatorio, tale tutavia da assumere le più volte questo carattere (L. Frank opina altrimenti).

Pugnet (nato in Lion nel 1765, morto nel 1880) uno de più abili medici della spedizione d'Egitto, dice il biografo. O. M., al suo ritorno in Francia . . . . pubblicò a Parigi de Lione, nel 1802 le sue osservazioni mediche (Mémoires nel les févres pestilentielles, etc.) che quindi furono riprodotto in Milano, nel 1804, in un volume intitolato — Memorie nelle febbri maligne o pestilenziali del Levante, con un quatire medico-fisico dell'Alto-Egitto. In questo volume Pugnet paris di qualch' altro morbo, oltre alla peste, endemico dell'Egitto, e nel quadro medico fisico espone il modo di presentari dell'ottalmia (p. 42) con sintomi imponenti e le cause che la sogliono produrre (p. 44), dando in ciò la prevalenza alla troppo viva azione de raggi solari; e dice del vario metodo di cura (p. 46) da esso praticato ». Rarissime volte,

così si esprime, mi è sembrato aver bisogno la ottalmia della cavata di sangue. Egli vi encomia il topico, rubefaciente, cioè la pomata di *Desault*.

Desgenettes (nato ad Alençon nel 1762) celebre nella storia medico-militare di Francia per eminenti cariche, per infortunii subiti ne' campi di battaglia, ne' cambiamenti di governo (là ove la novità è un voluto bisogno), medico in capo della spedizione di Egitto, Desgenettes acquistossi gran rinomanza per il suo coraggio in mezzo alli appestati, e non meno distinto come autore di varie opere scientifiche (1). Esso trovo citato da più di uno sul tema che ci occupa, ma senza però dire in qual'opera è ch'ei tratti dell'ottalmia. Dagenettes ha scritto la storia medica di Oriente (un volume, Parigi 1802), le decadi egiziane (Vol. 3.): opere ch'io non ho visto: solo ho avuto fra mano di lui le lettere circolari qi medici dell'armata di Oriente (di 5 pagine.), le notizie sull'uso dell'olio (di uliva?) nella peste, le tavole necrologiche del Cairo. Ho letto la biografia che di questo valentuomo fu pubblicata nel 1821, ma da nessuna parte mi è dato rilevare i sooi pensamenti sull'ottalmia. Considero poi che a Desgenetus dove mancare la opportunità di osservare e considerare debitamente questa malattia in Egitto. Egli fu nella spedizione accessoria da Bonaparte eseguita in Siria; e tornato in Egitto non fu presente là ove infieriva la ottalmia nell'esercito francese accampato e bloccato nella plaga di Alessandria; ma trovavasi invece in Cairo sopraffatto da gravissime cure.

<sup>(</sup>f) A enore dei nostri trapassati possono citarzi di Desgenettes due memorie, l'una col titolo di Osservazioni sull'insegnamento della medicina pratica in Toscana, inserita nel Giornale di medicina di Parigi, giugno 1792; l'altra col titolo di Riffessioni generali sulla utilità dell'anatomia artificiale ed in paricolare sulla collezione di Firenze, e della necessità di formarne una simile in Francia. Inc. id G. med. Agosto 1793

per la peste che dall'altra parte pur essa menava stragi nel conquiso e labelatto esercito francesc. Dichiaro adunque che non altrimenti che sulle altrui asserzioni potrò ciune besgenettes (1).

Paolo Assalini e Antonio Savaresi italiati : quali fecero parte nel corpo sanitario dell' or nominata spedizione, himinosamente ligurano nella storia the ci occupa; benche dei di loro studif non si sia fatto capitate dai francesi nella nua collezione, intilolata - Descripciolo de l'Eurote. - Savifeit (fratello dell'esimio medico e naturalista Andrea ) hato m Napoli nel 1773, nel 1830 delunto, trovandosi (1798) in Ci vilavecchia nel tempo che di la passava la spedizione per F Egitto, ad essa fu aggregato (per l'innanzi dal 1793 era stato medico ne spedali militari di Marsiglia, di Tolone, di Milano). L'egregio italiano nel giugno 1801 tenne in Alessandria la direzione di medico in capo, in assenza di Desgenettes. (Larrey, mémoires an. 1812 V. II. p. 271), e con lulto che occupatissimo nel servizio medico-militare trovo modo di dar opera a ricerche scientifiche. Pregiatissime sono le sue Memoris e Opuscoli fisici e medici sull Evitto, in un volume pubblicato in Francia, quindi nell'Idioma nativo a Napoli nel 1808. A me additava questo volume il celebre Professore delle Chiaje, e lo troval (per poche ore che potet averlo nella pubblica libreria di Napoli nel 1841) qual ciso me lo diceva assai istruttivo riguardo alle cose dell'Egitto (Vane son poi riuscite le mie premute per avere un esemplare di quest' opera . . . . ) Sul proposito dell' ottalmia Savaresi ne fa triplice distinzione riguardo alla sede, ora nei

<sup>(1)</sup> Nella traduzione (Papi) dell'opera di Carron de Villord a p. 49. tom. Iltrovo citato Desgenettes insieme con Larrey, Bruani, Assalini e Savaresi, allegandovisi la Storia Medica delle armate di Oriente ed inclusivamente le monegrafie che da ciascuno di loro dicesi pubblicate sull'Ottalmie.

atsi, ora helli congiuntiva, ora hel globo dell'occhio. Egni a considera malattia sempre locale, ma non così sempre di listesi inflammatoria. « L'opinione di Savaresi nell'ottalmia giziatia e, dice il Dott. Ceriole, l'affatto contrafia si quella li Brilanti».

Lalito italiano, Assultat anno dal 1801 pubblico in Francia le sue Osservazioni sulla malattia appellata peste, nd fhuso distenterito e sull'ottalinia di Egitto; in Milano nel 1812 pubblico un Manuale di Chirurgia prassea : ed in Napoli nel 1836 un libretto intitolato: Riderche mediche sul mit d'occhi epidemico. In ciascuna di queste produzioni l'Actore mette in campo fa divestible dell'ottalinia fui discorse derita leggere per intlero ciò che dice l'Assalimi nella qui citala ultima sua produzione del 1836). Cià Santuel Gooper aveva segnalato nel suo Dizionario di Chirargia (T. IV. p. 200) più passi di Assalini, ediffictusive il seguente, estratto dal suo Manuale di Chirurgia. - Esponendoci all'arla di notte, scriveva Assalini alludendo alla campagna del Francosi in Etitto, noi eravamo presi immediatamente dall'ottahnia; sebbene la policere e la sabbla fossero editi acqua. Dirò in breve. Le osservazioni e riflessioni dell' Assalini sull'ottalmia si triti vino citate da quinti hanno preso a trattare di tai materia. bit ohe le opere, ed altre ve ne sono oltre le qui citate, den insigne milanese, aftresi inventore di non padhi strui menti chirargici, hanno invero servito di lume al pratici. di dottrina agli autori, ma ad esso il sao geniò, la sua attivilla fianno fruttato una celebrità coronata di patimenti. Fuori (in Inghilierra particolarmente) grandemente stimato; in pulifa, fri questa conquisa Italia, conquiso. I tauti suoi meriti gli stiscitatono gelosia mascherata d'incuranza ima ciaborata per midd che er meschinamente vivesse sapendo r Scaltri clie la misoria lascia hell'incuranza danche il veramerito. La mediocrità invidiosa ebbe il trionfo su l'uomo di chiaro ingegno. Nella inopia, nohilmente sopportata. per circa vent'anni visse entro la opulentissima Partenope, e nell'inopia mori (circa 1849-50) il venerando Assalini. -Quante volte meco la miseranda sua vita istoriava il sapiente vecchio! Ah sì, quel bel soggiorno, Napoli che natura volle cuna di elevate menti, pute di umane sozzure; e più ret trista che ad inquinare la moltitudine concorrono esseri sortiți dalla scuola di Esculapio. Eppure la scuola di Esculapio è scuola di virtù, avvalorata dal tirocinio de' più pazienti e severi studi. Ma siccome tutto degenera in speculazione ne' tempi in cui siamo di aberrata civiltà, sonovi adulteratori che con artificioso inganno dell'arte medica si gio: vano per aver oro e titoli; e rari i veramente buoni, trevași la repubblica medica convertita in palestra, ove și lotta alla preda ... Riprendo il mio tema.

IV. Fra i medici dell'esercito inglese trovo citato (da Watt) il Dott. Deevar, il quale a soggetto di una sua memoria inaugurale, letta nel 1804 ad Edimburgo, prescelse la ottalmia d' Egitto. Il medesimo per l'innanzi aveva pubblicato in Londra (1803) altra memoria sulla dissenteria a cui andò soggetta l'armata inglese in Egitto; e scritto sul clima del medesimo Egitto. Nel suddetto anno, 1804, Nack Adam riproduceva nell'idioma inglese una illustrata traduzione dell'opera di Assalini sulla dissenteria e ottalmia dela P Egitto (id. Watt. Bib. brit.). Samuel Cooper nel suo Dixie, nario di Chirurgia ci presenta (V. vol. 4 a Ottalmia) de'suci connazionali W. Adams, Mac-Gregor, Ware, Edmondston, Vetch, ec., nomi che già prima del citato Dizionario risplesdevano nelle opere di chiarissimi autori. — Quest' ultimo, Vetch, direttore degli Spedali ottalmici dell'armata inglese, in Egitto, pubblicò uno de' migliori ragguagli (afferma Cooper) intorno al modo con cui si sviluppo la ettalmia in detta armata. Ma prima di procedere oltre giova avvertire, che i medici autori menzionati in questo e nel precedente paragrafo non hanno veramente osservata la ottalmia negli abitanti indigeni della valle del Nilo, che le loro considerazioni hanno desunto dallo svolgersi di essa malattia ne' respettivi eserciti, Francese e Inglese, guerreggianti in Egitto.

Dappoiche il Dott. Vetch aveva nel 1801 dato alle stampe le sue osservazioni sull'ottalmia allora dominante nella Gran Bretagna, Edmondston ed altri scritto sul medesimo soggetto, surse Thomas William, il quale pubblicò in Londra (1808) una monografia intorno alla ottalmia purulenta che allora dicevasi dominare nella Gran Bretagna, e col proposito di dimostrare che dessa si fosse del medesimo tipo dell'ottalmia endemica dell'Egitto, e di là importata nel suo paese. Non così la pensavano i medici di Francia, ove in mezzo a vittoriose battaglie non sarebbesi voluto sentir parlare di calamità venute in conseguenza della memorabile spedizione.

La ottalmia purulenta in Egitto, scriveva il citato Dottor Ware (Remarks of purulenta ophtalmy. London, 1808), i stata attribuita ad un gran numero di cause. La influenza combinata del caldo e della viva luce, d'una polvere ardente, delle copiose rugiade notturne sono tatte cose che posmo contribuire a suscitare la infiammazione degli occhi, de'egli, ma pur deve esservi qualche altro agente per proture la ottalmia maligna di cui si parla, perchè (prosegue) le stesse cause operano in altri paesi con la stessa violenza come in Egitto; ma non producono mal d'occhi di simile maniera: Ware scorgeva nell'ottalmia allora dominante nella Eretagna un che di simile malignità con quella dell'Egitto.

V. Senza volere scrutare il valore delle varie opinioni

interna allightalmia equaerto è che all'esording del secolo, al flagella della guerra mescevasi nelle travagliata armate in Enropa affezione gravissima, dell'organo della visione la quale de più dubitanasi importata dall'Egitto. Il grave, av venimento incresentava ad un tempo opportunità al medica che si fossa yeduto gendere benemerito alla scienza ed all'amanità. Tale circostanga colse il Dott. Lodovica Frank, il quale già per dinnanci, dal 1794, per quattro, appi aveva idimorato in Brittonall' oggetto di appliarri, ci dico, le malattie domisantiji come infatti, tornato in Europa i ne dette preva co pubblicare una Memorio (inserita nel Giornale di fisica a chienica del Brugnatalli, Sorio prima, T. IV. ann. 1811); sulle effortia, della semenza, di Gismà (Casaja, absus) che gli Egizza adoprano in polvere contro il mal d'opchi; e chiqsando i ama mamoria Prosparo Alpino, parchè questi non ha fallaparpla di questa virtà , descrivendo egli detta pianta , 📭 a Carria absus. Nel 1812 pubblicò a Parigi lo stesso signor Brank angora un solume, che io trovo scritto in Francecol titolo di Collection d'opuscules de Médecine pratique esdedicate, al jeelebra suo ajo Pietro Frank (morto pel 1821). Il questo volume e nella prima memoria. L'autore sostiene, clas Rattalmia in Egitto non 4. come moltisi sona: immaginate uns malattis di natura inflammatoris. Ecop perchè, soggiung Enanki senosi neduti peggiorane quani tutti i malati d'occl , del metado untillogistico. Quindi appresso le natate produziot il Pott, Frank ripress il viaggio per l'Oriente per il med sime loggetto, e più particolarmente per studiarvi, dice, neste. Fu adunque di nuovo in Egitto altri quattro apoi, fatte tesoro di ciò che meglio gli parve, ritornò in pat cioè in Vienna, ove nel 1820 dette alla luce il volume latino nhe tratta: De Peste, desenteria et contalmia. Il nu parto del medico alemanuo fu analizzato dal Dottor Ce

(Annali universali di medicina. Omodei, anno 1822). Il Dottor L. Frank, nè alla polvere sollevata da infuocati venti, nè alla troppo viva luce, nè a soppressa traspirazione per il succedersi al forte calore del giorno il freddo umido delle notti, attribuisce la frequenza dell'ottalmia in Egitto; ma bensì ad una occulta sostanza disseminata nell'aria dell'Egitto. Il principio, benchè ipotetico, al Dott. Frank pare strano non sia stato analizzato da' chimici, e si dà a credere frattanto che tale occulta sostanza nociva alli occhi consista in un acido muriatico. Qui ponga mente il lettore a quanto avevan detto avanti Volney, Olivier e D. Ware. Il Dott. Frank è di avviso che cinque diverse specie di ottalmia dominino in Egitto, e che nessuna di esse si presenti sotto forma di affezione stenica universale, ma che la infiammazione vi sia sempre passiva e locale. In quanto alla cura, in generale, esso propone: « uova fresche, carni « tenere arrostite, brodi gelatinosi aromatizzati, vino. « caffè, quando, dice egli, vi sono segni di lesa digestio-« ne; acque aromatizzate, liquore anodino, decotti amari, a tinture di Witt, di Hoffmann, quando vi sono sintomi « gastrici biliosi ». Ne' dolori acutissimi dell'organo affetto csso propone a l'uso interno dell'oppio alla dose di grani « due da ripetersi ogni due ore »; e nel dolore associato a largore della congiuntiva con febbre, il Dott. Frank trova nocivo anzichenò il salasso. Anche i purganti a parer suo riescono inutili o nocivi; e per nulla ĝiovevole l'emetico! In qual conto adunque deve tenersi la dottrina del signore archiatro (dell'ex imperatrice, duchessa di Parma), consigliere L. Frank? Vi sono pur troppo de'libri i quali dovrebbonsi additare agli studenti nel modo che nelle carte di navigazione si additano ai piloti gli scogli; ma intanto che nella sfera iatrica (ossia medica), scogli di nuovo sorgano ogni di, all'im-31

pensata si naviga nel vasto pelago dell' umane infermiti. Io non oserò decidere se l'ultima citata opera del Dott. L. Frank debba notarsi nel senso che ho detto, ma mi contenterò di citare il giudizio espresso dal Dott. Cerioli con queste perole. Non crediamo, ei dice, che le opinioni del celebre autore Lodovico Frank possano essere seguite dai medici (Annali undi med. Vol. 27). Il medesimo Dott. Cerioli addebita poi il Dott. Frank di non aver conosciuto che il mal d'occhi in Egitto si propaga per contagione. Ma come sta? il celebre Professore di Pavia nel suo Trattato delle malattie degli occhi cita il medesimo Frank, il quale avrebbe detto che ne' naturali del paese (dell' Egitto) la contagiosa ottalmia non assume mai nei deboli il carattere inflammatorio acuto. (Opere com del Cav. Scarpa, edit. in Firenze 1836. Vol. I pag. 94).

VI. Nel tempo che L. Frank stava dietro all'ottalmia e ad altre malattie in Egitto; e da dopo ch' ei ebbe dato alla luce la precitata ultima opera, quà e là: in Italia, Francia, Inghilterra, Germania, ec. sul medesimo tema sono ve nute fuori scritture di più in più. I trattatisti di patologia esterna, e particolarmente quelli di ottalmologia, hanno consacrato a questo tema appositi capitoli. Weller nel suo Trattato teorico-pratico, ec. (sulla terza edizione tradotto del Tedesco in Francese da Riester, e dal Dott. P. Taddei vollo in Italiano. Livorno 1833) dice: di quanti hanno scritto sull'ottalmia d'Egitto mi limiterò a nominare (e nomina) Desgeneties, Larrey, Poveer, Frank, Assalini, Vatch, Farell, Adams, Helling, Lehmann, Baltz, Bringges, Ware, Lawrini, Omodei, Vasani, Rust, Sprengel, De Walther, Graff, Muller. Dal 1820, nelle successive edizioni del detto Trattato sulle malattie degli occhi, Weller ha sempre rifuso con nuove aggiunte il capitolo riguardante la ottalmia dell' Egitto; con tutto ciò il rinomato ottalmologico di Dresda non ha reg-

unto, a parer mio, il desiderato scopo. Piuttosto a gerare impaccio sta la triplice distinzione che ha preteso marcare dell'ottalmia in discorso, in mite, grave e gravisma, nel tempo che pare la faccia dipendere da un virus ecifico (op. cit. T. III. p. 526). lo penso, che l'azione di un rus debba essere sempre identica alla sua natura, e che e tale non sempre apparisce in tutti i casi individuali, ciò ebbasi attribuire alle speciali idiosincrasie e ad altri indiatti influenti. Nè tampoco è valutabile nel senso nosologico i distinzione in mite, grave e gravissima dell'ottalmia in iscorso, quando pure la si ritenga di tipo, o catarrale essenzialmente inflammatorio, per ragioni che è ovvio il diicidare. Sul punto in questione, Weller decide francaiente, « che cotesta affezione ha ricevuto con ragione il nome di ottalmia d' Egitto, perchè è EVIDENTE, ei dice, che essa è stata importata da questo paese in Europa dalle armate Francesi e Inglesi nella spedizione di Egitto » (p. 32) Ma frattanto, sulla genesi dei contagi e sui prinipi fondamentali di patologia, quest'autore fa mostra di dee vaghe anzicheno. Per il Dott. Weller la ottalmia enemica dell'Egitto è affezione ora catarrale, che fa un corso ule, ora malattia terribile, purulenta, ora inflammatoria di alura contagiosa (op. cit. T. III p. 535).

Or si domanda, la malattia in questione è di tipo catarile? inflammatorio? di natura semplicemente purulenta, o
uralenta contagiosa? Tu la trovi rappresentata sotto tutti
vari aspetti; sicchè taluni hauno supposto che la ottalmia
i Egitto resulti da più generi di morbosità radicali, assuendo un carattere complesso di condizione patologica, per
si dire, indefinibile. S'è posto mente alla forma, rapresentata nel primo periodo da turgore, e successivamente
a aretomi (granulazioni) della congiuntiva, ed in ciò che

propriamente è conseguenza, ossia effetto della causa costituente, si è creduto consistere la radice del male. Dirò in breve, che la parte dettrinale dell'ottalmia dell' Egitto la si è resa, col tanto dire, ansibologica. « La scienza medica (scri-« veva negli Annali u. di medicina il sig. B. M. l'an. 1840) a possiede parecchie monografie sull' ottalmia purulenta dela l'Oriente, che meglio si direbbe ottalmia dell'armate... « Vleminch, Kirckoff, Van-hausebrouk, Kruysckens, Fallot, « Vasani, Omodei, Jungken, Rognetta, e più altri banno « pubblicato le loro opinioni sopra le presunte cagioni, « sopra il carattere proprio di tale affezione, ed il metodo « di cura (creduto) il più adattato a combatterla. Ma (dice a l'annalista) che può dedurre il pratico dalla lettura dei « vari scritti sopra questa specie particolare di ottalmia? Se « negli uni è descritta come semplice catarrale, negli altri, « come prodotta da un principio deleterio sui generis, chi a la vuole puramente epidemica e chi contagiosa? Neppure « v'è accordo nel descrivere i sintomi, l'andamento e pro-« gressione del male. Gli uni dicono esservi sempre prurio, « fotofobia, febbre ec., altri no. V'è chi le dà una durata « di pochi giorni e chi di più e più mesi... La terapona tica poi del morbo si dice consistere in colliri stittici, in « cauterizzazioni, in mezzi antiflogistici derivativi, in tar-« taro emetico, mercuriali, oppiati, acetato ammoniacale, ec. « Questa polifarmacia (nota l'annalista) comprova il molo a che rimane a fare per decifrare il metodo efficace nella « cura di cotesta malattia ». (Annali cc., v. art. sull'opera di Caffe, intitolata: Ophtalmie des armées, vol. 95 p. 436).

Senz'altro qui sia a proposito l'affibbiare il motto dello Hoffmann: — La inconsiderata applicazione de' rimedii accuea maggior numero di persone che non fa la malattia di persistessa —.

VII. Avverto. Il maggior numero di coloro che nel corente secolo hanno scritto intorno all'ottalmia appellata egiiaca, nell'Egitto non l'hanno osservata; ma trattando lell'ottalmia dominante nell'armate d'Europa hanno inteso di ppellare egualmente alla prima; talchè nella descrizione lella una si è inteso dicifrare anche l'altra. Un siffatto meodo hanno tenuto almeno coloro i quali hanno opinato la Malmia dell'armate essere una propagazione dell'ottalmia indemica dell'Egitto. Quest'idea appunto ondeggia, e quasi liene centro nella questione della natura intima dell'ottalmia egizia; se contagiosa o no. Non è adunque argomento estra-100 alla storia dell' Egitto questo dell' ottalmia delle armate; zhecchè io non intenda diffondermivi gran fatto perciò che è di attinenza all'iatrica disciplina. Le storie speciali dei rari popoli, tutte fan capo nella scienza della biologia sosiale; però scienza e storia dovevano omai andare strettamente unite. Sarà debito dello storico entrare nella sfera ielle scienze tutte le volte che faccia d'uopo mettere in chiaro se taluni enti, o morali o materiali, contemplati nel paese di cui parla, ed in altri luoghi, hanno rapporto infra loro. Invero, la scienza della biologia sociale comprende in te lo studio della condizione fisica ed igienica delle differenti contrade del Globo abitate da mammibipedi, rilevandone le lifferenze: gli estremi di bontà, di sterilità, di malsania, ec. Ir, se l'Haller (defunto l'anno 1777), con quel suo estro poeico chiamò l'Egizia terra: coecorum in omni tempore foecunda utrix (Biblioteca chirurgica. Berna, 1774), come dovrebbe ppellarsi oggi se vero fosse che di là, dalle rive del Nilo è scalurito il morbo oculare che da oltre mezzo secolo getta nella tristezza militari senza fine? E cosa dovrebbe dirsi della nazione francese se si venisse a verificare che alla sua invasione ingiustificabile si deve la diffusione di un tanto malore?

Accozzando io adunque documenti e fatti da servire di orditura per la storia dell' Egitto, mi faccio debito entrare in si importante argomento. Sarebbe per altro presuntuosa futilità se pretendessi con un tratto di penna risolvere la questione secondo il mio modo di vedere. Dovrò puramente esporre la opinione predominante? Ma così facendo mi servirei di materiale che accresce mole senza dare consistenza a)l'edifizio scientifico. La novità alletta, ma con questo orpello ciò che è in credito oggi domani non lo sarà più: non lo sarà allorquando una mente ardita per acutezza di ingegno si faccia a combattere la vecchia credenza, e sappia adescare con nuove vedute. Oltreacchè nel subjetto che ci occupa non fu data mai una categorica spiegazione, sia in prò, o contro la esistenza del contagio. La divergenza delle opinioni trovi segnalata in due gruppi di autorevoli medici, uno rappresentato dai signori Larrey, L. Frank, Baltz ec. che non ammettono il contagio; l'altro da altri: Omodei, Adams, Rust che ritengono essersi la ottalmia propagata dall'Egitto all'armate europee (Weller, op. cit.). Si è voluto anche mettere in confronto in questa questione le suscettibilità nazionali. Si è posto in bilancia Francesi dalla parte negativa, Inglesi, Italiani e Tedeschi dall'altra affermativa, ossil per l'ammissione del contagio (id. Weller); ma questa maniera di valutazione ha dell'astratto; mentre non è peppur vero che Francesi in massa siano contrari al contagio. Or bene: Hoeber (Manuel prat. d'ophtalmologie, Bruxelles 1837) enumerando le cause occasionali dell'ottalmia purulente, 1 cui applica pure gli appellativi di egizia, bellica e contagiosa, avverte, esservi un gran numero di medici i quali negano la proprietà contagiosa all'ottalmia in discorso; e rileva, « che « molti autori attribuiscono a Larrey una opinione non sua; « ma che anzi questo celebre chirurgo ammetta che la of« talmia purulenta possa trasmettersi per contagio (op. cit. « cap. 4 sezi 1 p. 146) ». Appella poi lo stesso Hoeber alle osservazioni di più medici e segnatamente agli esperimenti di Guillié (esperimenti registrati pure nella Biblioteca oftalmica). Questi avendo inoculato a più di un amaurotico lo umore emerso da individui affetti di ottalmia purulenta stabili la massima, che tale malattia sia di natura contagiosa, ma che tuttavia non sempre si comunichi. Sicché Hoeber dinota sospesa anzi che no la questione. La incertezza non si dilegua; avvegnachè alcuni autori la vorrebbero troncata, con gratuite asserzioni.

VIII. Chi ignaro degli antecedenti si faccia a leggere il libro compilato da Gustavo Jeanselme, col titolo di Manuel pratique des maladies des yeux d'après les leçons cliniques de M. le Prof. Velpeau ec. (Paris 1850), io dubito possa formarsi chiara idea del come è stata sempre mai agitata la questione, esprimendosi egli in questa guisa. « Il carattere « epidemico della congiuntivite purulenta di Egitto non è « oggi più contestato da alcuno, ei dice ed aggiunge, mal-« grado l'esperimento di Mackesy fatto su sè medesimo ne « citato da Lawrence, persona non muove più dubbio sulla « contagione di questa malattia. Troppi satti (è Jeansalme che « parla) lo provano nella maniera la più evidente. Non è « più permesso di dubitare oggidi ch' essa sia stata impor-« tata dalle armate Francese e Inglese » (Cap. II p. 150-156, op. cit.) Sia pure il contagio, ma asserirne la esistenza con tanta franchezza? Premesso che alla congiuntivite purulenta d' Egitto debbonsi aggregare tutte l'epidemie di questo genere osservate ne' differenti paesi, il medesimo signor Jeanselme arroge, « che questa affezione ha fissato. l'atten-« zione in una maniera singolare de'chirurghi europei da « dopo la spedizione d'Egitto, ma ch'essa era per altro « conosciuta in Europa bene prima di quell'epoca, com'è « facile di convincersene, dic'egli, leggendo la tradusione « delle memorie d' Eble, pubblicate dai sigg. Florent-Cumer a e Von-Kriss ». Se fosse come asserisce il sig. Jeanselme, bisognerebbe ben dire che il celebre Lawrence sognasse quando diceva di non conoscere alcuna descrizione della ottalmia purulenta egizia che rimonti ad un'epoca anteriore alle campagna dei Francesi in Egitto: quando scriveva, che lo Scarpa non ne ha parlato nella prima sua edizione del 1801: che Richter, il quale ha descritto le malattie degli occhi con rara fedeltà, non ha per nulla segnalato la ottalmia in discorso: che nè Beer, nella sua produzione del 1793, nè gli altri medici della scuola di Vienna nulla ne hanno detto! Anzi nota lo stesso Lawrence, aver Beer dichiarato, nella seconda edizione del 1812-1816, che da lungo tempo desiderava possedere dettagli esatti dell'ottalmia in predicato, e.che finalmente gli furono forniti dall'opera dell'Assalini. L'eminente medico capo dell'infermeria ottalmica nello Spedale di Londra, che ho ora citato in antitesi al D. Jeanselme, è autoredi opere delle più competenti sul subietto che ci occupa. Di Lawrence io ho avuto sott' occhio il Trattato pratico delle malattie degli ocehi tradotto dall'Inglese in Francese da Billard, Edizione di Bruxelles, 1832.

Lawrence avanti di manifestare il suo parere, avvertende sul contrario opinare degli autori, che alcuni ritengono la ottalmia appellata purulenta, oftalmo o blefaro blenorrea, ottalmia contagiosa, ottalmia egiziaca, delle armate, ec., per malaltia specifica importata dall' Egitto, e che altri in contrario l'hanno per una semplice ottalmia catarrale, esso candidamente confessa di mancare di prove sufficienti per decidere quale delle due opinioni sia da preferirsi; dopo aver con sano discernimento analizzato le ragioni che militano

er l'ammissione del contagio, e le contrarie; non essendo n caso, dic'egli, di basare il suo criterio sulle proprie os-. ervazioni (op. cit. cap. 7 art. 2). Anch' esso fa ricorso alla toria degli antichissimi tempi. « Erodoto che ha percorso l'Egitto con scopo scientifico (scrive Lawrence) e ne ha lasciato una eccellente descrizione, ha fatto rimarcare che al suo tempo regnava in questo paese estesamente il mal d'occhi. I nostri viaggiatori moderni hanno fatto la medesima descrizione . . . . ; frattanto questi autori antichi e moderni non hanno mai detto che questa malattia in Egitto sia contagiosa 'op. cit. cap. id.) ». Queste considerazioni ell'egregio medico scrittore Inglese hanno pur troppo il loro alore; tuttavia non tutto vorrò menargli buono. Primierazente, come avrebbe potuto Erodoto fare menzione di conagio? se la dottrina dei contagi non risale che ad Alessanro Benedetto: dottrina un mezzo secolo più tardi, nel 1546. laborata da Fracastoro. Io invero non ho in mente tutto iò che il padre della storia ha lasciato scritto, ma se non "ha più di quello che si legge ne' passi che or vengo a itare, sul proposito nostro non vedo che possa farsene ran conto. Ei parla nel secondo libro (Nove musc) della lisciplina sanitaria presso gli Egizii, con queste brevi pa-'ole: « Per ogni malattia e non più v' ha un medico: quindi il tutto è ripieno di medici, perocchè questi si professano medici d'occhi, que'della testa, gli uni dei denti, gli altri del ventre, e gli altri de' mali occulti ». lel primo Libro, ove lo stesso Erodoto estesamente parla di iro, non fa neppur menzione dell'oculista da esso Ciro omandato al Monarca di Egitto (R. S. I, pag. 231), na per incidenza ne parla nel terzo libro. Ecco come: Cambise, dic'egli, avendo inviato un araldo in Egitto richiese ad Amasis la figlicola, e la richiese persuaso da

« un uomo egizio, il quale ciò operò per isdegno verso k-« masis; perciocchè questi lo aveva di tutti i medici di « Egitto staccato dalla moglie e da' figliuoli e consegnate « ai Persiani quando Ciro spedì a domandare ad Amasis un « medico oculista, tale che l' ottimo fosse tra quei di Egitto: « laonde per questo incolpandolo l'Egizio (oculista), indusse « col suo consiglio Cambise a cercare ad Amasis la fi-« gliuola (a) ». Da questo racconto, ossia dell'avere Ciro cercato in Egitto un oculista si è creduto, fra gli altri dal dotto Mustoxidi, potersi argomentare, e che gli Egizii fossero valenti oculisti, e ad un tempo che il mal d'occhi sin d'allora predominasse in Egitto. Ciò può ammettersi come supposizione, non mai però come prova di fatto. Considerando che l'Egitto al tempo di Ciro era in fama di sublime sapienza in ogni branca, io inclinerei a credere che, da questa universale ed assoluta considerazione, Ciro fosse mosso a cercare colà un medico idoneo all'emergenza in cui trovavasi. Citerò due casi analoghi. Qualch' anno fa il re di Persia (lo Skah) ha invocato dalla Francia un medico per curarsi del mal di gotta (andatovi a tal'oggetto il Dott. Cloquet); e vorremmo dire per questo che in Francia predomini la gotta, e vi siano i più valenti medici per questa incurabile malattia? È anche avvenuto più di re-

<sup>(</sup>a) Il Dott. Quaglino in una sua Prelezione, ec. ec. (11 gennaio 1861, all'Università di Pavia) che si legge negli Annali ec. del su Omodei (or Grissia, fist. del genn. 1861, vol. 175, p. 126) dopo aver detto nel testo « La storia ci sprende che sin da'più remoti tempi e nell'infanzia dell'arte lo studio delle ustattie ottalmiche sacevasi in Egitto da alcuni medici che si chiamavano Passofori... »; in nota, citando Erodoto! aggiunge: « Che Ciro portò la guerra segitto perchè il re Amasis aveva negato inviargli un celebre oculista di quella contrada »! Da qual lezione mai dello storico di Alicarnasso ha tolto lo scrivente quest' ultimo passo della nota, che trasforma la storia de' fatti? Negò si Amasis, ma di dare la figliuola in isposa a Cambish successore di Ciro.

cente, che il Vicerè di Egitto (Abbas Pascid) a Firenze si è rivolto per avere un Chirurgo che lo curasse di una affezione all'ano; e che dovranno forse i posteri da ciò argomentare essere la Toscana fomite di malattie al deretano? Ritornando al nostro subietto, osservo che il Giornale M.-C. di Edimburgo fa menzione (V. XII.) di Mackesy, il quale attaccato ad un reggimento inglese reduce dall'Egitto, fece in Messina esperimento applicandosi su i propri occhi il pus di un ottalmico; e si dice ch'ei non ne risenti alcuna morbosa conseguenza. E quante volte non si trova citato questo Sig. Mackesy! Invero, per la scienza sarebbe tornato migliore se mai non se ne sosse satta menzione. Mackenzie (V. Trattato ec. tradotto dall'Inglese in Francese da Laugier e Richelot: edizione di Parigi 1844), il celebre professore all'università di Glascow, che ammette il contagio per infezione, ossia miasma emanante dagli occhi malati, ec. fa motto dell'esperimento di Mackesy, per dichiararne la insufficenza, come inappresso ha fatto Jeanselme nel passo citato avanti. Lawrence invece lo adduce in prova negativa del contagio. Ma non è per questo ch' ei al contagio repugni; con tutto che titubante, insostanza quest'insigne autore ammette il contagio; e lo ammette per tai modo che possa essersi sviluppato spontaneo, per un concorso di circostanze per sè stesse comunissime, ci dice, nell'epidemia contraddistinta col nome di Ottalmia di Egitto. Però nel concetto di Lawrence tal nome non sarebbe applicabile all'ottalmia purulenta delle armate, perchè non gli pare che questa sia malattia specifica, importata dall' Egitto (op. cit. cap. 7. art. 2.). Supponiamo che il celebre oculista inglese abbia dato nel segno; ciò non di meno è avvertibile che il suo giudizio, per analogia, è puramente congetturale. Egli è chiaro che mettendo in campo la idea del contagio spontanco la que-

stione si complica, nel tempo che quest' idea del contagio spontaneo in massima è stata energicamente combattuta da valenti uomini, dal Dott. Omodei inclusive, il quale con altrettanta energia ha sostenuto essere la ottalmia egiziana contagiosa. Ciò non porta però a dovere respingere il concetto di Lawrence; che anzi bisogna dire che ei ha aperto l'adito a fondamentali ricerche, in ciò seguito dal Prof. di oftalmologia oculista di S. M. B., voglio dire da Mackenzie. (op. cit. vedi art. 4, 5 e 6.) E siccome manca nelle classiche opere de'citati autori la dimostrazione positiva, nè taluna io ne conosco che del procedimento dell' ottalmia nelle armate e in Egitto e in Europa ne abbia tessuta la · storia in modo da poterne stabilire scientifici corollari, è però che io ho creduto prezzo dell'opera rifarmi da capo. Sarà troppa presunzione la mia? Intendila o lettore come ti aggrada, non essendo io solito ammantarmi di modeslia, che le più volte è sotterfugio di coloro che anzi si reputano sublimità.

Sia adunque questo il tema; se la ottalmia dell'armate ha preso dominio in Europa in forza di contagio spontaneo. A tal' oggetto occorre di provare: primo, che gli altacchi individuali del morbo si sono moltiplicati nel volger degli anni per causa di contagio; secondo, provare la impossibilità del contagio ingenito, ossia, riandando alla catena dei contatti, che il primo anello non abbia connessione con gli abitanti dell' Egitto.

## SEGUITA DELL'OTTALMIA.

## Parte Storico-clinica.

IX. Nel 1801 vincitori e vinti, Inglesi e Francesi, la sciato l'Egitto in potestà del Sultano (benchè in preda al-

'anarchia sino a che lo scaltro M.4 Ali nel 1805 non ne Allenne il pascialicato', ritornando ne'loro respettivi Stati, ove ili uni ed ove gli altri fecero posa, il mal d'occhi, da cui militari dell'uno e dell'altro esercito erano affetti, si lilatò. Leggo nel Buzzi (Memoria sull'Ottalmia Pustolare ontagiosa. Firenze, 1825), il quale cita a testimone oculare l Dott. Mongiardini, che un'ottalmia di cattiva indole, non omune, prese campo nelle caserme di Livorno (1801) e di ortoferraio, dal momento in cui là un bastimento pro-'eniente dall' Egitto vi sbarcò prigionieri francesi, e dopo he il sesto reggimento di linea francese prese stanza nel-'Isola; allora quando già vi si trovava di guarnigione no de' reggimenti della celebre legione italiana. Lo steso Buzzi, persuaso dell'esistenza del contagio, aggiunge be alcuni marinari da Livorno trasfusero la malattia a hiavari, e che egualmente si sviluppò in appresso nella uarnigione di Ancona, ove erasi condotto quel reggimento he per l'innanzi erasi accasermato con truppe francesi in ortoferraio. Varie le provenienze ed in maggior numero e diramazioni, volgiamoci ora per un momento dall'altra arte degli Inglesi. Può vedersi nel Trattato (op. cit.) di Lauence, parte III. p. 153, come l'accurato autore è stato diero all' itinerario dell'ottalmia che, come assicurasi, accomngnò i militi inglesi dall' Egitto a Malta, in Sicilia, a Giillerra, ed infine nella Gran-Bretagna. Un altro autore. farron de Villard, citando le monografie di Assalini. Bruant. avaresi, Desgenetts, Larrey, ed insiememente di tutti coloro la Storia medica dell'armate di Oriente (parle prina, e seconda p. 9-90. ec. ec. ) dice. « I medici inglesi si ecordarono a riconoscere che dal 1801 la ottalmia egizia Ominció ad infierire tra le loro truppe stanziate a Malta.» op. cit. trad. del Papi Vol. II. p. 49.) E riandando alle fonti originali: alle relazioni di que' medici che fecero parte dell' esercito britannico in Egitto, Ware, Vetch, Edmeston, Mac Gregor, Reid, Himiy, Adams ec., i quali tutti stanno per l'affermativa del contagio, dalle di loro dettagliate osservazioni rilevasi tale concatenamento nello sviluppo della malattia, ne'suoi passaggi da un corpo, da un paese ad un altro, da essere pur troppo indotti ad ammettere il contagio. La ottalmia da cui trovaronsi affetti i militari venuti dall'Egitto dai medici inglesi « fu considerata da prima come malattia isolata, dice il citato Carron, fino a che Mongiardini (nel 1801) non ne ebbe indicato il carattere contagioso. Presso a poco, nella medesima epoca Edmostore faceva in Inghilterra la stessa osservazione, o meglio la stessa deduzione.

In quanto all' andamento della malattia in Italia, in Ancona infierì nel 1812-13 per modo da allarmare il governo vice-reale. « Vasani provò, dice il Buzzi, all'evidenza il carattere contagioso di questa malattia »: o vogliam dire: Vasani si fece sostenitore del contagio. Egli infatti pubblicò nel 1817 una memoria con questo titolo - Storia dell'ottalmia contagiosa di Ancona. — Vasani, oltrechè in Ancona, aveva fatte cliniche osservazioni dell'ottalmia precedentemente, nel 1808, in Mantova; e su di avviso che il contagio di quel malore consistesse in insetti, che asseriva avere scoperto nella materia grondante dagli occhi de' malati. E notevole che la idea del Vasani non andò perduta. Nel 1836 scrivevasi nella Gazette des Hôpitaux (fas. di agos.) come pure negli Annali redatti dall' Omodei (Vol. 95. p. 400). scrivevasi dicendo che « le ricerche le più recenti sulla congiuntivite granulosa hanno dimostrato la esistenza di miriadi di insetti nelle granulazioni di tale malattia ». Anche il Prof. Scarpa ha detto di avere osservato gran nuuero di insetti nella radice de' cigli in casi di ottalmia ronica ribelle (id. Annali Vol. 95 p. 440). Ed il Dott. Heinrich, uffiziale sanitario di quella soldatesca austriaca ravitante nel 1849 in toscana, tanto aveva fitta la idea che i tracomi, ossia granulazioni dell'ottalmia da cui ei pretese fosse attaccata la detta soldatesca per contagio comunicatogli dalla truppa toscana, consistessero in entozoari, che tutta la efficacia della pietra infernale credeva doversi ripetere nell'azione distruttiva de' supposti animalcoli. Ma che serve ch' io dica di più ! Pur giova por mente alle complicate deduzioni, e considerare che essendo stato detto, fra gli altri dal Rasori (Vedi Teoria della flogosi) potersi da infinite osservazioni dedurre...che i contagi sono materia dotata di vita, da ciò, da questa supposizione s' è voluto argomentare, che non possa darsi contagio spontaneo; però da coloro che ad un tempo non ammettono la generazione spontanea. Se fossero due verità inconcusse: che non possa darsi generazione spontanea di animali, e che i contagi resultano da materia animata, di fronte allo stringente sillogismo noi dovremmo recedere dall' assunto che ci siamo prefissi; ma i giudizii degli uomini sono fallaci.

IX. Allora appunto che la ottalmia estendevasi nelle truppe in Ancona fu dal governo richiesto il parere del celebre Scarpa (nato nel 1741, mancato nell'ottobre 1832) sull'indole della medesima. Sarebbe prezzo dell'opera il riportare per intero la lettera che su tale emergenza ei indirizzava (13 novembre 1812), adempito l'incarico, al ministro della guerra, e l'altra sua del 14 decembre in replica al prof. Rima, il quale avevagli affacciato il suo pensièro, che potesse essere la malattia contagiosa; ma per brevità rimando alla Collezione delle Opere di un tant'uomo (edite in Firenze, 1836, Tom. I. p. 231 e seg.). Frattanto

ecco il concetto del prof. Scarpa — La malattia di cui si tratta ei dice, è assolutamente contagiosa. — È indubitato che questa terribile maniera di ottalmia invade con furiosissimi sintomi d'infiammazione flemmonosa, ma egli è vero altresi che il periodo di questa, strettamente detto inflammatorio, è breve, e che passa il globo dell'occhio e le palpebre ad un uno stato di atonia da illudere sotto l'aspetto di perdurante infiammazione .... - Gl' infermieri e gl' inservienti siano rigorosamente sorvegliati (dice al prof. Rima il celebre oculista) onde non servano essi medesimi alla TROPPO FACILE PROPAGAZIONE DEL CONTAGIO -.. Nella sua monografia delle malattie degli occhi, il medesimo prof. Scarpa si conferma nell'idea del contagio.-Oltre la ottalmia purulenta de' bambini, scrive egli, e la venerea purulenta... avvene un' altra consimile che invade soggetti di ogni età, e si propaga manifestamente per contagio. Di tal'indole maligna e contagiosa (ripete lo Scarpa) fu la ottalmia che si diffuse per le truppe inglesi e francesi della spedizione di Egitto. — E convalida la sua opinione allegando che -Ware non dubitò punto di asserire (in opera pubblicata a Londra nel 1808) che questa malattia si era diffusa mediante incauta applicazione DEL VIRUS SPECIFICO sulla congiuntiva da un individuo all' altro (op. cit. p. 94.)

Al, concetto del cav. Scarpa, in Italia associavasi l'altro celebre oculista milanese, morto in Napoli di anni 71 nel decembre 1851, il prof. Quadri. Ma a onor del vero convien dire che non tutti furono del parere del prof. di Pavia. Il prof. Andrea Vaccà dirigeva nel 1824 e 25 al Buzzi alcune lettere (restate inedite sino al 1831) nelle quali dicevagli: — Io sono fra quei molti che non credono dimostrala la contagiosità dell' ottalmia di cui si tratta, e che tu credi con molti proveniente dall' Egitto, e che a me sembra di tutti i paesi e di tutti i tempi... Disgraziatamente non siamo d'accor-

su i fatti: io (il Vaccà, sec. lett.) ho veduto, e non di rado, prima sai della spedizione in Egitto fatta da Bonaparte P ottalis the tu chiami PUSTOLARE, violentissima, con scolo purirme abbondantissimo, e che ha distrutto il globo dell'occhio iche prima del sesto gierno... - Dicevagli - Non sono poi olto concludenti per me i fatti riportati da Adams, benchè io ammetta per verissimi, perchè ho osservato precisamente il ntrario nel nostro spedale di Pisa, cioè non comunicarsi mai ottalmia dei militari livornesi, ai nostri malati civili.... msa contagiosità l'ottalmia può molto estendersi e sembrare ntagiosa.... Il carattere contagioso non è un carattere escluvo dell'ottalmia dell' Egitto, come non lo sono le pustole, violenza dell'infiammazione, e lo scolo puriforme. — Nova l'esimio operatore pisano, privatamente al suo amico uzzi scrivendo (lettera terza): Se i tuoi esperimenti premo che il pus, che scola dalle ottalmie purulenti, produce nesso a contatto di una congiuntiva sana) un'ottalmia dell'isssa natura, è chiaro che è contagiosa... Ma questo non escluthe le ottalmie di cui si parla possano svilupparsi sensa conigio, sotto l'azione di alcune cause particolari, come nelle rigioni, negli spedali; ec. — Lettera quarta. — Le tue opinioni combinano certamente con quelle di molti grandi oculisti e edici del più gran merito; ma io (il Vaccà) ti confesso sinceraente che fra tutti i fatti riportati da te, e da tutti gli oculisti le conosco, non ne trovo uno che provi che realmente si counica l'Ottalmia per contagio -. Presso a poco tali masme, esposte al Buzzi, io aveva intese più volte in cliica e fuori di clinica (strada facendo) da quel valentisimo di rara bontà, caro a tutti, e più ai poveri, ai quali rodigò le sue amorevoli e caritatevoli cure, sino al 1827, he visse.

XI. Giacché mi è occorso far menzione del meritissimo · Cusieri , V. III. 33 Buzzi, il quale frattanto figura nella storia dell'Ottalmia, per la memoria ch'ho citata precedentemente, e figura nel novero de' contagionisti, cade in acconcio il segnalare il giudizio espresso dal prof. Scarpa nel gennaio 1826, in lettera (edita dal Dott. Lan. con le altre del Vaccà, nel 1851) al medesimo Buzzi diretta, dicendo - Pongo per certo che la ottalmia da Lei descritta differisce essenzialmente per molti riguardi dalla contagiosa egiziana. — Eppure non trattavasi di metafisica: eppure lo stesso Buzzi trovossi in caso di osservare in Toscana quella tale ottalmia permanente nelle nostre truppe, sotto nome di ottalmia d'Egitto. È un fatto che in Livorno su eretto uno spedale appositamente per i militari affetti dall'ottalmia in discorso; ed io stesso posso dire di avere visitato quello stabilimento allorquando era per partire per l'Egitto, nel 1833, col Dott. Martini, il quale ne era medico. Notai i malati presentare una singulare forma di ottalmia, aventi accerchiato il globo dell'occhio da prominente escrescenza carnosa della congiuntiva. Ora dirò che oltre a Mongiardini, Vasani, Scarpa, ec., in Italia altri distinti medici sono stati dietro all'andamento del male, e studiatolo colla maggior diligenza. Il Dott. Paoli pubblicava nel 1824 un opuscolo nel quale sostiene, che la ottalmia dominante nel reggimento toscano di cui egli era chirurgo maggiore, era contagiosa. Ma fra i tanti va distinto quel celebre annalista milanese, nato nel 1779, morto il 23 gennan 1840. Il Dott. Annibale Omodei consultore nel ministero della guerra residente in Milano ebbe a proporre provvedimenti sanitarii contro la ottalmia diffusa nell' esercito cisalpino. Alcuna controversia col Dott. Vasani fu probabilmente in centivo per il Dott. Omodei a pubblicare nel 1816 la memorio che intitolò — Cenni sull'Ottalmia contagiosa dell' Egitto e sua propagazione in Italia. « Quest' opera (ben dice il

ott. Calderini) piccola di mole, ma ricca di erudizione e dottrina, ebbe l'onore di venir tradotta in lingue straniere rendè chiaro il nome dell'Autore .... » (Vedi elogio al-Imodei negli Annali di medicina, anno 1840, vol. 94). Anne lo Scarpa addita come documento magistrale e il libro ell'Omodei, scritto, ei dice, pieno di utile erudizione e di mportanti precetti pratici » (Scarpa, Mal. d'occhi, ediz. del 836, pag. 231). È superfluo il ricordare che l'Omodei fu le' più tenaci sostenitori, che per via di contagio le armae francesi e inglesi abbiano arrecato la grave ottalmia dal-'Egitto in Europa; ma gioverà notare ch'ei maisempre ostenne non potersi dare contagio spontaneo. Nel medesimo inno, 1816, l'Omodei dava principio alli Annali univ. di melicina. In quest'opera periodica tuttora in progresso, egli ed i suoi seguaci collaboratori hanno energicamente sostenuto l concetto, che l'Ottalmia dall'Egitto si sia diffusa nell'armate per via di contagio, tutte le volte che sono comparse alla luce sul tema in discorso nuove produzioni, e poche ve ne possono essere di quelle che non siano nei menlevati Annali contemplate ed analizzate.

Un breve saggio dell' ottalmia che negli anni 1822-23 remò nel reggimento (Wimpssen) austriaco stanziato in Italia
pubblicò (per i tipi di Andreola, Venezia, 1824) il Dott. Rosas,
prosessore a Padova, poi nell' università di Vienna. Questi,
trovo citato nell' opuscolo intitolato: brevi e sin. appunti ec.
(Prato 1850) del Dott. G. Bat. Bellini per ciò che il Rosas,
commenda la pietra infernale in quell' ottalmia, nè altro so;
se non che il medesimo reggimento Wimpssen (N.º 13) su soggetto per la ottalmia in discorso da occupare altri medici di
vaglia. Il Prof. Cav. V. L. Brera (morto nel 1840) con
lunghe annotazioni nel suo prospetto clinico dello spedale
universitario di Padova del 1824-25, prese a trattare dell' ot-

talmia contagiosa dominante nel predetto reggimento Wimpffen ; le quali annotazioni pubblicò anche separatamente. Oltre al testo originale, merita leggere l'analisi del lavoro del prof. Brera negli Annali di medicina (Omodei) al volume 42, p. 245, anno 1827. Dopo « .... le discrepanti opinioni intorno alla natura di questa malattia, è noto (dice il Brera) .... non esserne veramente conosciuta l'essenza se non dopo l'opera del Sig. Omodei, il quale paragonando i fatti che questa infermità aveva presentato in Egitto, in Inghilterra, in Italia e in Francia, coi fatti comuni e caratteristic de' contagi ne ha con argomenti irrevocabili sollevata = scientifica dignità e la origine esotica e la natura esser zialmente contagiosa . . . Ed invero (prosegue l'eminent clinico) dopo quell'opera (dell'Omodei)..., quasi per intercopiata da Kluyskens, e segnatamente da Baltz senza ne pure nominarla, il più de' medici inglesi, alemanni e frame · cesi convennero sull'indole appiccaticcia di questa otta mia... » Il prof. Brera preso in esame, con ordine storic le circostanze nelle quali la ottalmia dominò nel reggimer. to Wimpffen, dice « che questa malattia si presentò sottle forme ed esiti specifici dell'ottalmia egizia, e meritarper conseguenza tal nome di ottalmia egiziaca. » — Essa (agggiunge il redattore) annunzia di primo slancio, che non 🖘 tratta della sola ottalmia reumatico-catarrale, anche quarado assume l'abito epidemico, ma bensì di una malattia di forma sui generis e cagionata da quello stesso contagio sui generis, che per fatalità si volle negare ». (Annali ec. vol. 42, pag. 247.) Frattanto il prof. Brera considera la malattia in discorso come una di quelle di sembianza reumatico-catarrale, sotto la doppia condizione patologica, e di turgore flogistico.... fugace, e di susseguente essudazione di materia linfatico-muccosa. Esso presenta magistralmente il quadro

ntomatico di quell' ottalmia dominante nel nominato regmento (passo riportato negli Ann. Omodei, p. 248), il quale tadro ha, quanto pare a me, molta analogia con quello se Larrey aveva rilevato dai malati di occhi nell'esercito ancese in Egitto. In quanto al metodo di cura proposto si prof. Brera, benchè io reputi interessante che sia co-sciuto, non entrando tanti dettagli nel mio libro, rimandall' opera originale, e alli Annali Omodei (pag. 249 e 250), ve il passo dell' illustre clinico è riportato insieme con ltri sul metodo preservativo ec. (pag. 252).

Poco innanzi che venisse alla luce il libro del profesore Brera comparve una memoria del cav. G. R. L. de Tirkhoff, già medico de' spedali militari dei Paesi-Bassi, pra l'ottalmia che regnava nell'esercito del Belgio -Blla qual memoria, prima la Gazzetta di Augusta nel 1825 >ndeva conto, e poscia gli Annali dell' Omodei nel 41 vol. ag. 501, anno 1827. — lo rimarcherò di quanto espone Autore: Che le molte esperienze fatte da esso lo coninsero a ritenere l'ottalmia di cui parla di natura veramente ontagiosa; ma per altro da non aver luogo il contagio che per nmediata trasmissione della materia stillante dall'occhio aalato nell'occhio di altra persona. Ei cita il Dott. Hupsch, no subalterno, « il quale fermo nell'idea che la ottalmia iffusa nelle armate non fosse contagiosa, ne aveva in sè tesso fatto esperimento, ed a capo di 24 ore ne pati un'otalmia sì violenta che poco mancò non ne restasse accieato ». È poi notevole, che il Dott. Kirkhoff la contagiosità bell' ottalmia egizia ritiene per accidentale: che sia di natura neramente catarrale, tale da manifestarsi ovunque concorrano le cagioni de' mali catarrosi in genere, l'umido cioè ed il freddo. Sul quale proposito potrà vedere chi voglia le Obbiezioni che contro Kirkhoff affaccia l' Omodei ne' suoi

Annali (vol. 41 pag. 501, anno 1827), le quali per altre a me non pare abbiano forza e valore sufficiente « . . . L. Kirkhoff ha dimenticato di chiarire, perchè, dice Omodei, gli eserciti ne' secoli addietro, che pure esponevansi al freddo e all' umido, non andassero mai travagliati dall' ottalmia contagiosa ». Ma qual prova di fatto, dico io, abbiamo noi che ciò non sia mai avvenuto?

XII. Tornando agli Inglesi, Samuel Cooper (morto nel 1848), il quale a lungo tratta dell'— ottalmia egiziaca—nel suo Dizionario di Chirurgia pubblicato a Londra, ed in italiano tradotto sin dal 1831, dice (Tom. 1V, pag. 225): « Chiunque si faccia a leggere il ragguaglio dell'ottalmia egiziaca del sig. M. Gregor e del Dott. Vetch resterà convinto che questa malattia non è comunicabile che dall'una all'altra persona, mediante l'applicazione della materia contagiosa ». Dal medesimo citasi Edmondston, il quale asserisce di essere stato de' primi a stabilire che la comunicazione di questa malattia ha luogo esclusivamente per l'applicazione della materia dagli occhi degli individui ammalati su quelli de' sani » (a). Lo stesso Cooper cita M. Gregor, il quale se spettò che le mosche potessero essere veicolo di trasmissione del contagio (pag. 230).

W. Adams invece fu di avviso, che la ottalmia d'Egitto possa diffondersi per contagio senza uopo d'immediato contatto (il medesimo sostiene il Buzzi allegando una lettera di W. Adams al Dott. Graefe). Giova frattanto ricordare, che M. Gregor, chirurgo del R. Milit-Asylum di Chelsea (in Isghilterra) ebbe luogo di studiare la ottalmia che in quello stabilimento divampo nel 1810. « Per tale avvenimento in

<sup>(</sup>a) Edmondston sin dal 1807 aveva pubblicato un ragguaglie del ceme la ottalmia si era manifestata nel reggimento, di cui egli era medico in capo, de dopo il ritorno dell' Egitto in Inghilterra.

uell' anno 1810, nella popolazione di Chelsea contavansi a 2317 ciechi, oltre a gran numero orbati di un occhio. I. Gregor considerò la ottalmia dello spedale di Chelsea di atura identica a quella che aveva infierito uell' esercito ritannico, tornato che fu dall' Egitto, nel 1800-1801-1802. recedentemente il Dott. Vetch nelle sue considerazioni invino all'ottalmia dominante in Inghilterra, aveva notato, che 1 un solo anno, dal 1805 (agosto) al 1806, di 700 uomini el reggimento 52.º ne erano entrati in quello spedale 636 e' quali, 40 individui restarono privi di un solo occhio e 50 erderono affatto la vista.

Le osservazioni che attestano una concatenazione nella iffusione dell'ottalmia riguardo alle truppe inglesi si etendono dall'Egitto a Malta, a Gibilterra, all'isola di Siciia, insiememente alla Gran Bretagna. Dico all'isola di Siciia, in quanto che il governo inglese tenevavi guarnigione illorquando a quella sol'isola ristringevasi la sovranità del sorbone, Ferdinando I. Frattanto nelle truppe del regno di qua e di là dal Faro ha signoreggiato la malattia sino al 1825. Intorno al suo andamento abbastanza istruisce la memoria intitolata — Breve rapporto sull'ottalmia che afflisse e truppe napoletane in Palermo, pubblicata ivi nel 1826 dal lott. Placido Portalli (e non Portal!).

XIII. Se ad ammettere il contagio ottalmico furono soleciti Italiani e Inglesi, non così è a dirsi de' medici di rancia; benchè la malattia non abbia per nulla risparniato i corpi di armata di questa potentissima nazione. Il farone Larrey non si dichiara apertamente contrario, ma inanto che attribuisce il mal d'occhi dell' armata francese svariato numero di cause, del contagio non fa motto. De' molti francesi, scriv' egli, andati esenti dall' ottalmia n Egitto, quasi tutti nel ritornare in Francia ne furono

colpiti con esito d'acciecamento più o meno completo .... Parve doversi ciò attribuire (ei prosegue) a paralisi dell'organo della visione, determinata senza dubbio (dice) dal rapido passaggio. del clima caldissimo dell'Egitto a quello di Francia, nella stagione la più rigida » ( Mémoires de Chirurgie militaire, vol. I. pag. 219 pub. nel 1812; il IV el ultimo volume Larrey pubblicò nel 1817). In appoggio del suo concetto Larrey mette avanti alcune storie di malati, e fra le più interessanti una del brigadiere Poirée, morto di marasmo, dietro ottalmia, ec. Frattanto qualche autore designa Larrey come proclive ad ammettere il contagio. Potrebbe essere che il valent' uomo a tanto si fosse indotto in procedimento di tempo; ma per nulla contagionista s'era dimostrato per l'innanzi (per quanto io ho letto), cioè nella sua Relazione Chirurgica dell'armata di Oriente, pubblicata nel 1804. Altri vi fu in Francia decisamente contrario al contagio, tale Roux, per quel che rilevo dall' opera da que sto professore pubblicata nel 1814 col titolo di Voyage fait è Londres, ou parallèle de la chirurgie anglaise (a).

Egli dice « di non essersi imbattuto che i soldati france cesi tornati dall' Egitto col mal d'occhi abbiano comunicato la ottalmia contagiosa, nè ai reggimenti in cui fire con incorporati, nè nella casa degli invalidi in cui altri « ottennero di ritirarsi, nè ad individui appartenenti a var « rie classi della società. Questa, soggiunge Roux, è la ob-

<sup>(</sup>a) Suppongo che l'autore di questo viaggio sia il celebre Roux, defunio nel genn. 1854 (nato nel 1780); il successore di Bichat alla cattedra di anatomia, quello stesso che, chirurgo in capo della spedizione francese in Morèa, seriese la storia medica di tale spedizione militare: dico suppongo, e non tange per certo, attesoche nell'elenco dell'opere pubblicate da questo celebre chirurgo il di lui biografo non annovera questa del citato viaggio. Del resto sul carattere di Roux se leggi la Gazz. delle Scienze medico-fisiche (anno 1851, pag. 339) redatta dal Dett. Bettazzi in Firenze, troverai di che maravigliarti.

biezione stata fatta e da farsi nuovamente contro all'opinione ed all'osservazioni degli Inglesi riguardo all'ottalmia dell'Egitto. »

Samuel Cooper prendendo a scrutare le vedute de' due ati medici francesi, dopo aver detto che a il Barone Larrey, accorda che la malattia possa comunicarsi per applicazione della materia, ma che non sia contagiosa in nessuna altra maniera o, vien quindi dicendo che a quest' ultimo, come anche Roma, assicurano, che nessuno dei soldati francesi sani, ritornati in Francia insieme cogli invalidi ciechi dell' Egitto, fu preso da queste specie di ottalmia ». (Diz. cit. vol. 4 pag. 231).

Non furono però i medici francesi di chiaro nome tutdi egual pensare contro il contagio. Demours nel suo Commdio sulle malattie degli occhi (citato da Buzzi) inclina er la affermativa. Giullié, in una sua memoria (expériences ur la blefaro-blenorrhée) dichiara apertamente di essersi coninto contro la opinione de' suoi connazionali, che la ottalnia detta egiziana è contagiosa. (Il Buzzi, op. cit. a pag. 15 iporta in dettaglio le osservazioni di Giullié.)

XIV. È un fatto che un'ottalmia di forma speciale (graulosa) manifestossi negli eserciti di presso che tutti gli Stati
uropei da mano a mano che essi mettevansi in comunicaione, sia cogli inglesi, sia co' francesi, ne' quali la malattia
lominava sin da quando trovavansi in Egitto. Tale andamento
non costituisce veramente prova irrefragabile di essersi la
malattia diffusa dall' Egitto per contagio. A migliore inelligenza citerò ad esempio il fatto avvertito dall' Assalini
da altri. — a Più battaglioni delle truppe di Modena
essendo state spedite a Reggio, nel 1792, all'oggetto di
calmare una sommossa, contrassero, per aver essi passata una notte in un luogo basso, umido ed esposto al
Cusieri, V. III.

« nord, quasi tutti la ottalmia granulosa grave », la quale poi, dicesi, che si facesse contagiosa. Tuttavia maggior consistenza prenderebbe la cosa a dedurne la efficenza del contagio, stando come un autore (Florio cit. da Lan. not. pag. 17) racconta, cioè, che « circa a quell'epoca, del ritire dei « Francesi e Inglesi dall' Egitto, si dichiarò nelle armate ed e in diversi punti di Europa, una ottalmia della stessa na-« tura di quella detta egiziana ». — O identica o consimile, certo è che un' ottalmia grave in modo epidemico si manifestò circa il 1809 in Spagna, e poco dopo nel Belgio, in Baviera, in Olanda, in Prussia, in altri Stati germanici, in Polonia, e da circa il 1818 nelle truppe russe, ivi accantonate, ed altrove sempre svolgendosi il morbo nella sfera militare. « Nei due anni, 1817 e 1818, che l'armata russa trovavasi is « Francia ebbe circa 5000 ottalmici » (Florio). Ed è notevole che, quantunque stretta la diabolica (detta 'Sacra) alleanza, chiuso il tempio di Giano, pur non dimeno la ottalmia nelle truppe perseverò, più che altrove, nel Belgio ed in Prussia.

XV. Baltz, medico di stato maggiore in Prussia pubblicava (1816) in Berlino un Trattato nosologico-teraputico dell'ottalmia bellica che ha afflitto (dice il titolo) le sol datesche nelle guerre dal 1813 al 1815.

Gome è battezzata l'opera di Baltz dal prof. Brere ho già notato avanti. Or giova rivolgersi agli Annali u. di me dicina (Omodei) ivi si legge. « Il Dott. Baltz lungi dal « l'avere avanzato la scienza... nella cognizione dell'ol « talmia militare, non ha fatto che aggiungere nuovi errori » — « La ottalmia, conclude il critico, ch'esso ha preso a descrivere non ha nulla che fare coll'ottalmia catarale » (Annali, 1817 ec. vol. 3. pag. 218). L'Omodei si scaglia, ben s'intende, contro il Dott. Baltz perchè costui è colli

ario all'ammettere che la malattia in discorso si sia difsa nell'armate per mezzo del contagio. Egli ciò attribuisco vece ad agenti meteorici: al nuvolo, al sereno, al lampo. tuono. Del resto Baltz ha creduto doversi sostituire ai iri nomi: ophthalmia blenorhoica, blepharoblennorrhaea ec. iti da Francesi e da Tedeschi, all' ottalmia altrimenti apellata egiziaca, dico sostituire la denominazione di ophthalia catarralis bellica.... Ma, risponde il medesimo Omoei, « l'epoca della sua comparsa, la forma, la fierezza, il 10do di propagazione, la durata per tutte le stagioni e per utti i tempi, in campo egualmente che in guarnigione, diaostrano chiaramente (dice l'articolo) che tal malattia era a ottalmia contagiosa di Egitto, che i Prussiani l'avevano nadagnata dai Francesi e dagli Italiani con cui militaro-10..., i quali precedentemente presero la ottalmia (seguita 'Omodei) dagli avanzi dell' esercito d'Egitto tornato in Euopa nel 1801, e se la portarono con seco nelle diverse mprese a cui furono destinati. » (Annali cit. V. 3 p. 218).

Il medesimo Omodei vibra sonora critica pur contro il edesco Hufeland, il quale nel diario da esso redatto (facicolo del sett. 1816, a pag. 110) sostiene, che la ottalmia ell'armata sia cagionata da moderni metodi militari, cioè dal campeggiare allo scoperto, dall'uso di tenere rasa la esta, dal rapido passaggio della vita sedentaria all'attività nilitare. Nato il male da siffatte cagioni, aggiunge a sè lesso, dice Hufeland, una cagione novella nel contagio. » la l'Omodei fassi risentito all'idea di contagio spontaneo. Annali, Vol. del 1816.)

XVI. La malattia estendevasi di più in più nelle armale, conservando il carattere di ottalmia purulenta. Invadeva, circa il 1823, a *Cronstad* la gente di mare, a Pietroburgo, circa il 1830, la truppa e segnatamente i carabinieri. Ma con maggior furia prese a imperversare nel Belgio; nell'esercito di quel piccolo stato nel 1834, al dire di Jungken, contavansi da 4000 orbati affatto della vista, e non meno di 10,000 privi di un occhio. Laonde uomini di vaglia nel Belgio più che altrove, hanno studiato il pertinace malore.

Caffe, medico in capo dell'ottalmia all' Hôtel-Dieu di Parigi è rimarchevole in tale studio. Egli pubblicò nel 1840 una monografia col titolo appunto di — Ottalmia dell'armate —, libro piccolo di mole, ma pieno di fatti e di osservazioni del maggiore interesse, dice e con verità il D. B. M. negli Annali u. di medicina (vol. 95 pag. 436) redatti dal D. Calderini, in quell' anno succeduto al compianto Omodei. L'autore, sig. Caffe, mette in rilievo che la ottalmia, o come ei scrive, « la blenoftalmia delle armate incominciò a regnare nel Belgio verso il 1814, poco dopo la battaglia di Waterloo . . . ; vi imperversò nel 1830 per modo che più di un terzo dell'esercito ne fu attaccato ». L'autore caratterizza la ottalmia delle armate, precedentemente della egiziaca, per una congiuntivite palpebrale capace di estendersi gradatamente a tutte le diverse parti dell'occhio, cagionandovi rammollimento. Passato il D. Caffe in rassegna quanto è stato detto intorno alle presunte cause, di siflide degenerata, di traspirazione bruscamente soppressa; questa ed altre rejetta per appigliarsi a due ipotesi, e di un virus sui generis, e a quella sostenuta da Vleminck, il quale ba supposto che la pesantezza delle vesti, e particolarmente l'elmo del soldato possa cagionare la ottalmia: supposizione per altro combattuta da Fallot, da Varlez, da Marinus, da Cunier. In ogni modo Caffe conclude ammettendo un priocipio morboso di natura contagiosa, ed in ciò si trova perfettamente d'accordo, dice lo scrittore annalista, coi <sup>mi</sup>

iori oculisti i quali studiarono da vicino gran numero di talmie nelle armate. Caffe asserisce di aver potuto ottere un liquido sieroso, comprimendo i granellini che tapzzano la muccosa palpebro-oculare affetta dall' ottalmia discorso, e ciò vorrebbesi in conferma di quanto aveva tto il sig. Conde, il quale pretese avere scoperto ne' detti anellini, vessichette ripiene di un liquido di speciale viilenza. Caffe propende a crèdere che abbiano portato le mate francesi e le inglesi dall' Egitto in Europa questo igello..., che non ha limitato le sue stragi nelle armate. sso narra, che « i soldati malati di ottalmia, di ritorno alle loro case, non tardarono a comunicare il male ai loro parenti ed ai loro amici ». — Riguardo a'sintomi, il Dott. affe non crede (e con ragione, dice il sig. B. M.) che la ttalmia delle armate possa confondersi coll'ottalmia blenoragica uretrale, nè con la blenostalmia de'neonati. In quanto oi alle vedute terapeutiche, le quali mi sembrano degne di onsiderazione, rimando non che all'opera originale del bott. Caffe, ai precitati Annali, ove per ultimo è detto: « Le osservazioni che l'autore ebbe luogo di fare sul teatro stesso dell'epidemia rendono preziosa quest'ultima parte (cura profilattica) del suo libro; il quale può a giusto 1 titolo tenersi in conto della migliore e più completa monografia che possieda la scienza sopra l'oftalmia contagiosa t dell' Oriente » (Annali. Vol. 95 pag. 445, an. 1840).

Pur tuttavia dopo Caffe la ottalmia del Belgio ha sollecitato le investigazioni del valente medico Gouzée, come ce lo attesta la di lui opera, che tratta — De l'ophthalmie qui règne dans l'armée Belge, et des moyens d'arrêter la PROPAGATION de cette maladie dans toute agglomération d'individus. Bruxelles 1842. — Gouzée dice convenirsi l'epileto di contagiosa all'ottalmia dell'armate.

XVII. Ma quant' altri mai potrebbero citarsi che hanno dopo Caffe scritto intorno all'ottalmia predominante nelle armate, benchè dal 1840 abbia incominciato a lenire? Io non sono in caso di presentare l'elenco de' molti autori; ciò nondimeno potrò notare la opinione de' più rinomati. Il D. Florio (se non erro, napoletano) trovo citato come Autore di opera intitolata Description.... d'ophthalmie purulente observée de 1835 à 1839 dans l'hôpital militaire de Saint-Pétersbourg. Paris 1841. Esso collegando le proprie alle altrui osservazioni, ed in particolare a quelle di Kouckowski, medico in capo dell'armata russa in Polonia, dichiara che oltre al contagio concorreva a sviluppare la ottalmia nei militi russi il tenerli stivati.

Il Dott. Fornari (o Forneri?) non va dimenticato. Autore, nel 1841, di un Trattato delle malattie degli occhi, quindi nel 1845 ha in Parigi nell'idioma francese pubblicato il suo Viaggio medico nell'Affrica settentrionale, prendendo in esame la ottalmia nei suoi rapporti colle differenti razze. Desmarres è pur nel novero dei contagionisti (V. Trattato teorico-pratico delle malattie degli occhi: in francese. Paris 1847). Anche il Dott. Ignazio Meyr ritenendo che ogni infiammazione, e catarrale affezione, possa acquistare la proprietà attaccaticcia, portata che sia al massimo grado, ei ne congettura che perciò la ottalmia detta egiziaca sia condizionalmente contagiosa (a). Con Meyr altri ancora...: anzi dirò che più che altrove in Germania da

<sup>(</sup>a) Di Meyr io non ho letto l'opera originale, ma trovo citato dal desurto Bellini nelle sue osservazioni, pubbl. in Firenze, 1851 di questo oculista Visnuese, sul soggetto che ci occupa, il breve saggio sull'oftalmo-blenorres ec. di cui un sunto ne hanno dato la Gazz. Medica Lombarda, nel 1850, N. 36 e 37, e l'altra del Beltazzi nel 1851, N. 2. Del resto Meyr è stato il primo (se non erro) s mettere in pratica l'innesto dell'oftalmo-blenorrea, come mezzo di dileguare il panno del globo dell'occhio.

irca il 1820 è radicata e diffusa la opinione che la otilmia delle armate sia stata importata per contagio dalEgitto. Altro criterio per analogia. « In fine si può assicurare che la ottalmia delle armate va ad indebolirsi come la maggior parte delle epidemie che passano da un
clima all'altro. » Dice Vidal (morto a 52 anni nel 1856)
el suo Trattato di patologia esterna; affermando così il conetto del contagio. Ed è notevole che non solo questo diinto autore francese, ma ben altri fra i più chiari della
iedesima nazione col decorrere del tempo sono venuti ad
bbracciare la stessa opinione; che la ottalmia dell'armate
iasi diffusa per ragione di contagio, con altrettanta energia
uanta ne' primordi del male altri francesi avevano oppunata la idea del contagio.

Nel 1849, il caso della guarnigione austriaca in Toscana, che nel governo del disgraziato Leopoldo Il figura come figurerebbe il cristallo di rocca in una corona di brillanti, venne a rinfocolare in Firenze la questione che i occupa. Pretesero i medici tedeschi, con alla testa il Dott. Heinricht, che nel piccolo esercito toscano dominasse sempre a così detta ottalmia egiziaca, e che da esso a' loro militi edeschi si fosse comunicata. Ciò dette luogo a più articoli memorie; ritenendo i medici florentini oppositori, che la Italmia, resasi epidemica nella truppa austriaca stanziata n Toscana, era la comune ottalmia del genere reumaticoatarrale; e la egiziaca da più lustri scomparsavi. La olemica echeggiò nel consesso dell'accademia pariginà seduta del 22 luglio 1850) per organo del professore elpeau, al quale si rivolse il Dott. Heinricht, sulla di cui blazione l'illustre professore nel detto consesso si espresse icendo — Regna da più anni in Toscana e ne'Stati rovani la malattia conosciuta sotto il nome di ottalmia egiziana; e referì anche, che la medesima erasi dichiarata epidemica nelle truppe austriache in Toscana. Ma con più rigor di critica, il direttore degli Annali di oculistica, Cunier preso in esame le scritture dell'una e dell'altra parte, le censurava dicendo: che impropriamente era caratterizzata da' medici toscani la epidemia dominante nei due corpi toscano e tedesco per semplice ottalmia catarrale, e non egiziaca. Che la opinione contraria de' medici tedeschi era più fondata, tuttavia non completamente esatta, ritenendo esso Dott. Cunier, che in realtà la ottalmia egiziaca la fosse già insita nelle soldatesche venute di Germania, ove regnava tuttavia (Id. Annali, Bruxelles, Tomo 24, 25 e 26, anno 1851). Ed infatti i giornali di medicina (inclusive la Gaz. med. italiana conf. tos. 1 ottobre, 1850) annunziavano trovarsi in quell'anno, 1850, nello spedale militare di Vienna oltre 250 individui per rapido svolgersi nella guarnigione di quella capitale la ottalmia granulosa; la quale (io penso), se non poteva dirsi positivamente è, poteva ben dubitarsi che fosse del medesimo tipo della ottalmia appellata giziaca.

XVIII. Giacchè ho fatto menzione di Cumier, gran sostenitore del contagio ottalmico, è prezzo dell'opera rilevare il modo di credere de' medici del Belgio, fra quali era risplendente lume colui che non è più fra i viventi sino dal 1853. Avendo fra mano il libretto dal Dott. Morpurgo pubblicato a Smirne (ove l'autore me ne favori un esemplare) nel 1831 col titolo di Considerazioni mediche sull'Egitto, là ove intende parlare delle cause dell'ottalmia in Egitto, trovo (pag. 13 e 14) essersi egli nel suo viaggio fatto nel 1828 nel Belgio e nell'Olanda occupato con molta cura dell'ottalmia che in quei paesi faceva strage fra le truppe; e conclude che « i medici ed i chirurghi dello spedale

militare di Bruxelles da esso consultati non potevano assegnare con sicurezza una causa a questa malattia, ma che non la credevano contagiosa ». Se la cosa sta come scrive il nominato Dottore isdraelita Morpurgo, bisogna dire che col decorrere degli anni, dal 1828 la opinione de' medici del Belgio si sia trasformata; giacchè è appunto nel Belgio che calorosamente, con Cunier, si sostiene: essere di natura contagiosa la ottalmia che ha invaso le armate da dopo che le francesi e le inglesi tornarono dall' Egitto.

Concludiamo. « Lungamente studiata, dirò coll' Independence Belge, nella sua natura e nei suoi effetti da scienziati illustri, la ottalmia militare soggiacque però sempre a vive discrepanze di opinione »; ma è forza convenire altresì, che la opinione affermativa del contagio ha progredito, ha prevalso. Arroge. Per lo zelo attivissimo del Dott. Warlomont, nuovo redattore in capo degli Annali di oculistica, venutosi sin dal settembre 1857 ad attuare il nuovo congresso ottalmico, in esso si è voluto rimuovere ogni dubbio, affermando, che la ottalmia purulenta, per l'innanzi appellata egiziaca, poi dell'armate, è trasmissibile, cioè contagiosa (a). Ma tuttavia per noi non termina qui la questione. Col dire, che la ottalmia delle armate è contagiosa; che le marziali spedizioni di Francia e della Gran Bretagna hanno recato dall' Egitto questa grave malattia, non è detto tutto.

<sup>(</sup>a) È interessante il libro del Dott. Wleminck, intitolato L'ophtalmie dite militaire au congrès de Bruxelles (Brux. 1858). Oltre che della prima e successive tornate del nuovo congresso hanno parlato gli Annali Omodei (dal volume 164 del 1857 e seg.) la Gaz. Med. de Paris, (dal N. 40 del 1857) la Gazz. Med. Italo-Tosc. (N. 9 e 47 del 1857) ed inclusive il Monitore Toscano ne' numeri 191 e 200 del 1857, che riporta dall' Independence Belge il seguente passo: « Poche sono le questioni scientifiche che abbiano un interesse tanto generale e permanente quanto quella dell'ottalmia militare, affezione terribile che ha menato tanta desolazione nell'esercito e nelle campagne del Belgio e altrove.... »

## PARTE II. LIBRO V.

XIX. Percorsa rapidamente la storia del procedimento del morbo in Europa, necessita ora prendere in esame e vedere come le cose passarono in Egitto nei due nominati eserciti. Vi sono stati de' medici oculisti valentissimi i quali banno sostenuto, che la ottalmia a cui andarono soggetti i militi francesi e inglesi in Egitto non era altra cosa che la ottalmia catarrale ordinaria, resa più violenta per circostanze locali; che gli Egizii non ammettono il contagio e che i medici-chirurghi i quali hanno trattato la malattia sul luogo, non supposero mai ch'ella fosse contagiosa. « Assalini attribuisce questa malattia alle cause ordinarie « dell'ottalmia, le quali bensì sono in più gran numero in « Egitto »; (Lawrence. Dell'ottalmia ec., traduzione francese di Billard, Parte III p. 148, 154.) « Egli è probabile, dice « Mackenzie, che la ottalmia che attaccò le armate in-« glese e francese in Egitto fosse primitivamente una con-« giuntivite-purulento-muccosa . . . la quale abbia in sea guito degenerato in una malattia contagiosa, per infezio-« ne » (Trattato prat. delle malattie d'occhi, trad. dall'inglese da Laugier e da Richelot, vedi sez. V). In conclusione s'è venuti ad'ammettere nell'ottalmia in questione il contagio spontaneo, in prova di che citansi più esempi (Id. Lawrence. p. 157, e Mackenzie sez. VI). Ma nel tempo ch'io mi persuado essere in tal modo andata la bisogna, siccome sempre ho creduto da dopo che mi occorse osservare la ottalmia negli indigeni in Egitto, tuttavia voglio dire che piuttosto ipoteticamente, per analogia, è stato ammesso il contagio spontaneo nell'ottalmia delle armate. Però repulo prezzo dell'opera riandare su quel che fu, su quel che avvenne nell' armate europee in Egitto, tenendomi alla relazione lasciataci da Larrey. Non dimentichiamo frattanto, che i soldati di Francia, condotti e lasciati dal Primo Napleone in Egitto furono messi alle più dure prove di soffeenza. « Il mal d'occhi incominciò ad invadere nell'esercito ancese la divisione di Dessaix, che nell' Alto-Egitto comatteva i Mamelucchi », dice l'eminente ufficiale sanitario elle sue Memorie (vol. 1, p. 202), quindi aggiunge: « I solati di questa divisione, senza comunicare co' paesani dovetro restare per lungo tempo nelle barche galleggianti nel ilo, e vennero ivi in un subito i più di loro attaccati al mal d'occhi. » In altra parte, cioè « nella battaglia i Abuckir (21 marzo 1801) sostenuta contrò gl'Inglesi. iello spazio di settanta circa giorni oltre a 3000 soldati passarono allo spedale malati d'occhi. » È rimarchevole, come nota Larrey, che i soldati nella detta battaglia, spossati da incessanti fatiche si trovarono a dovere bivaccare su di un suolo oltremodo umido: anzi i loro accampamenti subirono improvviso allagamento fino alle rovine dell'antica Alessandria, avendo il nemico rotto le dighe de' laghi, ecc. Op. cit. v. 1, p. 217). Nel secondo volume (p. 269) delle sue nemorie, Larrey torna sulla battaglia di Abuckir. « Nel mese li giugno, 1801, il passaggio, ei dice, de'venti nord-nord-ovest, : l'effusione del lago Majdych, di cui le acque bagnavano l campo, fecero succedere alle ferite, un' ottalmia rielle, la quale attaccò (anche questa volta!) più di 3000 oldati. A tale ottalmia ben tosto venne dietro un'affezione crofolosa così generale nell'armata da suscitare serii timori. » ui Larrey sa onorevole menzione di Savaresi, col quale ivideva la opinione che questa affezione scrofolosa la non )sse, come taluni dubitarono, contagiosa.

Altre osservazioni e considerazioni somministra Larrey. La ottalmia non attaccò, ei dice, (vol. I, p. 217) i regimenti francesi sempre con eguale intensità; diffusa nelano VII (1799) fu rara e mite nell' VIII. » Da che questa differenza? lo credo, dice lo stesso Larrey, doverla attribuire alle marcie penose per deserti privi di acqua, ove i soldati passavano bruscamente dall' eccessivo calore secco del giorno al freddo umido della notte, senza potersi coprire, mancanti di coperte. Ed infatti (prosegue) allorquando i soldati ebbero modo di portar seco il vestiario necessario, in assi minor numero furonvi malati d'occhi.

Stando adunque all'or citata relazione di Larrey, storicamente parlando non saprei come attribuire si potesse a contagio la invasione dell'ottalmia ne' militi francesi in Egitto; mentre viceversa tutto ci appalesa tale invasione & sere avvenuta in forza di cause ordinarie, che sogliono produrre sbilancio nella economia animale. Non è a diri altrimenti dell' esercito inglese: anzi questo meno del fracese ebbe luogo di comunicare coi paesani dell' Egitto. La dovrò ancora dileguare un dubbio. S'è supposto esistere il contagio ottalmico in forma miasmatica. Senza discutere sul merito di questa dottrina (1), dico che ammesse per ipotesi sì fatte esalazioni da' corpi viventi, esse non possono in ogni modo costituire che ben circoscritte sfere di infezione. Eppoi, oltre a che non si hanno fatti i quali attestimo avere i militi de' due eserciti, francese e inglese, comunicato con ottalmici del paese in Egitto, non è per nulla dimostrato che regni colà effettivamente il mal d'occhi per infezione contagiosa. Carron de Villard (2) ripete ciò che altri aveva detto, essersi la ottalmia dall' Egitto propagata nella Crimea (Guida prat. ec. vol. 2 p. 49 e p. 78.) Gli Annalid

<sup>(1)</sup> La dottrina del miasma contagioso su sostenuta da Iungker, di che negli Annali u. di medicina (Omodei) vol. 95, p. 441, anno 1840, si legge: La opinione di un miasma particolare ammesso da alcuni come cagione dell'ollabmia detta egiziaca ebbe pochi partigiani. »

<sup>(2)</sup> Suppongo l'allievo del celebre Scarpa, stato in America e morto in Francia il 2 Febbraio 1860.

edicina (Omodei v. 42 p. 187 estrat. dal Giornale tedesco hirurg. Zeitung N.º 64 an. 1826) rendeano nel 1827 conto una relazione del tedesco D. Lang, esponente che « dal 785 al 4805 un'ottalmia contagiosa erasi manifestata in quella egione russa due volte sotto forma epidemica ». Esso sig. D. ang ritiene, che a la ottalmia sia stata importata nella Crilea direttamente dall'Egitto per mezzo de'maomettani, i quali er la via del Cairo vanno in pellegrinaggio alla Mecca.» iratuita asserzione. Se per solo transito quei della Crimea anno dall' Egitto esportato il morbo, perchè non ne è avrenuta mai diffusione nei paesi limitrofi? Invere se esistesse in Egitto focolare di maligna ottalmia contagiosa a quest'ora non vi sarebbe angolo ove non fosse diffusa, tali e tante sono le comunicazioni di ogni genere di persone delle varie nazioni con quei della nilotica contrada. Ma no. Io sostengo, che la ottalmia in Egitto per sua indole non sia conlagiosa (1), e ritengo però che i medici de' due eserciti. francese e inglese in Egitto, non furono in errore quando colà sostennero che il mal d'occhi da cui molti di loro erano allaccati non lo fossero per contagio (Diz. di S. Cooper, p. 228 vol. IV.). Ma se dall'altra parte è manifesto, che la ottalmia detta egiziaca, nell' armate in Europa si è propagata per via di contagio, se neppure può escludersi il caso, non può mettersi in forse, che in Egitto francesi e inglesi abbiano contratta la malattia, come risolversi l'antitesi? Certo non v' ha altra ragionevole supposizione che quella del conlagio spontaneo attuatosi nell'ottalmia sino da quando

<sup>(1) —</sup> Alcune ricerche sull'ollalmia contagiosa — è il titolo di un opuscolo lel sig. A. Van-Roostroeck, il quale presupponendo che la ottalmia in Egitto divenda da un peculiare principio, proponevasi di andarlo colà a scovere, siccone leggo negli Annali (Omodei) 1854, vol. 150 p. 376. E questi non è il primo he predice e scrive prima di muoversi ad osservare.

la contrassero in Egitto i due esercitì in predicato. Faro ancora un'avvertenza. Il quadro sintomatico da Larrey desunto dalle osservazioni sopra i suoi connazionali coincide con i quadri rilevati, e dal prof. Brera e da Caffe e da altri in risultanza dell' ottalmia dominante nelle armate.

I medesimi fatti non hanno, è vero, lo stesso valore per tutti, imperocchè le prevenzioni non poco influiscono nei giudizii. Io devo confessare che sono stato sempre proclive ad ammettere, che i contagii sono effetto e non causa: sono il resultato di un processo chimico-patologico, siccome lo dichiarava in un tenue mio scritto stampato nel 1833 (sul tema: il Colèra è contagioso?). Ma con tutto che fra i sostenitori del contagio spontaneo si contino luminari della scienza, fra i quali un Borsieri del secolo passato; & dall' altra parte altri eminenti pensatori, ed accurati osservatori hanno respirata la idea del contagio spontaneo, ed in ciò datosi ogni studio il più volte menzionato Dott. Omodei, è giuocoforza ritenere che la quistione implicava difficolà di arcana natura. Ed invero nel caso nostro forzati ad ammettere che la ottalmia si sia resa contagiosa, resta consecutivamente sempre a spiegarsi il perchè questo carattere abbia assunto sì nell'uno e nell'altro esercito. Più serprende, ammesso il contagio spontanco, che questo debba essersi originato individualmente in più persone ad un tempo. Sarà adunque di necessità, per spiegare il fenomeno, lo ammettere che una causa universale si associò a rendere virulenta la malattia? Ma non rientriamo nel laberinto delle troppo astratte supposizioni; valga il notare ancora una volta, che a sommo della questione sta la difficoltà di definire la quiddità de' contagi. Or bene, senza prelendere io di sciorre il nodo, ritenendo sempre i contagi in generale quale emanazione dell' organismo vivente, credo

ttavia doversi i medesimi distinguere in due generi, cioè contagi legittimi ed in contagi spurii. Tralascio di definire primi nelle loro moltiplici varietà. La secrezione ch' oggi aerge da un organo malato non può ritenersi per identica la secrezione che per l'innanzi emergeva dal medesimo gano quando era sano. Una secrezione morbosa alcune olte assume qualità irritante, capace di cagionare malattia altro individuo; in tal modo, dico possa aver luogo il mtagio spurio (1), e penso che in questa categoria de' congi spurii debba classarsi la ottalmia acquistata dai due serciti, francese e inglese, in Egitto e successivamente difisasi nell'altre armate. Altro non dirò su questo scabrossimo tema, se non che affacciando le

### OSSERVAZIONI CLINICHE

# da me fatte sull'ottalmia in Egitto.

XX. Circostanza delle più favorevoli a studiare la otlmia in Egitto è venuta da dopo che il Pascià M.ª Ali ebe istituito spedali militari in Alessandria, in Cairo, ec. Io e profittai tanto meglio essendovi impiegato in qualità di fiziale sanitario, prima nella marina, quindi nell'anzidetto pedale del Cairo; avendo in quest'ultimo stabilimento preso curare i malati ottalmici, che trovai (nel mese di ottobre

<sup>(1)</sup> È un fatto, che la natura umana repugna alla trasmissibilità degli dori da individuo a individuo, anche in stato sano. Per esempio la saliva, oficua in quegli che ne effettua la secrezione, addiviene esulcerante tra-tessa nelle labbra di altro individuo. Avvi un privilegio od eccezione nella, pula venerea, avvenendo che i due sessi, perche natura il richiede, si contagono senza nocumento ordinariamente, ma per poco che, o il maschio o la umina abbiano alterato gli umori, eccone di quelli incomodi che a torto non he volte vengono attribuiti al contagio sifilitico.

1833) nel maggior numero stivati in due vastissime sale. Ve ne erano di croniche affezioni; nè di questi, nè di quei malati d'occhi per cause traumatiche farò parola, interessando al nostro subietto unicamente coloro i quali per cause intangibili bruscamente trovavansi attaccati da acuta oltalmia; e di costoro invero giornalmente ne venivano accolti nell' anzidetto spedale del Cairo. L' Arabo abituato al prepotente giogo del dispotismo in Egitto pazientemente sopporta il dolore senza manifestarlo; sia per questa ragione o altrimenti, certo è che quei militi malati d'occhi i quali a me presentavansi dinanzi, benchè febbricitanti non denotavano di soffrire di quelli atrocissimi dolori tenuti per caratteristici dell' ottalmia maligna dell' Egitto. Io nel fare la diagnosi non dètti mai tanta importanza ad investigare la causa occasionale, qualunque si fosse, meno che non si trattasse di causa traumatica; ma bensì mi studiai sempre di bene stabilire la diatesi, ossia di conoscere la genuina condizione patologica onde istituire il metodo di cura che mi sembrasse convenevole in ciascun caso. Or, prima di dire come abbia curato il mal d'occhi nello spedale del Cairo, cade in acconcio ch'io dica qual massima mi era formato in mente nel disticile esercizio sanitario. E questa su sempre mai: che nel maggior numero delle malattie, ancor quando l'individuo si presenta con sembianza di deficienza di forze la infiammazione abbia luogo; ma ho altresì sempre pensato che possa esservi caso in cui riesca giovevole all'infermo e più sollecitamente risolversi il male promuovendo la reazione con mezzi attonanti, anzichè combatterla direttamente con deprimenti e sottrazioni sanguigne. In tutte le malattie, e segnatamente nelle inflammatorie, è di somma importanza il ben distinguere e circoscrivere gli stadii loro, perchè quei mezzi che possono essere proficui nel primo

neriodo possano nuocere non tanto nel secondo quanto nel erzo periodo di una malattia; e viceversa, quanto possa giorare nel secondo e nel terzo stadio, può riuscire dannoso nei primordi del male. Tale legge patologica e terapeutica, diciano, ad un tempo è rimarchevole segnatamente nella conciuntivite. Nel primo stadio richiedesi il metodo deprimente, includente qualche sottrazione sanguigna; nel secondo giova lo attivare i naturali emuntori, giova l'effusione artificiale con vessicanti alla nuca; mentrechè nel terzo stadio, e non prima, competonsi i topici, ossia colliri tonici, astringenti; periodo, o stadio nel quale di sovente la membrana (la congiuntiva) che collega le palpebre al globo dell'occhio si trova turgida (per rilassatezza di tessuto) di sangue.

Così pensando, in conformità praticai nella cura degli ottalmici a me affidati nello spedale militare del Cairo. Senza tanto preoccuparmi del principio apocifico da cui s'è supposto dipendere la ottalmia dominante in Egitto, posi mente a ciò che poteva investigare, e non ravvisando altro che la genuina, comune congiuntivite, prima mia indicazione fu: il salasso dal braccio, una sola volta nel maggior numero de casi, dieta ristretta, un purgante salino, emollienti e lozioni or con decozione di lattuga, or con altra di malva alla parte affettas bevande rinfrescanti di decotto di orzo, limonate catartiche. Nel secondo stadio applicava un vessicante; e nel lerzo faceya ricorso a colliri astringenti, saturnini, alla solutione di solfato di zinco, ec. L'esito con questo mio metodo in ciascun caso fu de'migliori; sicchè quando lasciai quello spedale nel febbraio 1834, nelle due indicate sale contavansi, compreso i cronici, due terzi meno di malati di quel che ve ne aveva io trovati; il che valse a persuadermi, che l'ottalmia in Egitto non differisce dalla comune ottalmia catarrale. Ware ed altri hanno sostenuto che in Egitto re-

gna un'ottalmia di specifica malignità (Diz. di S. Cooper T. IV p. 227). Che non sia toccato a me di osservare alcuno di tali casi può essere, ma in tanti che ebbi a curare come mai neppure uno? Senza pretendere che dalle mie osservazioni abbia ad indursene giudizio definitivo, valgano esse almeno a richiamare ulteriore attenzione in materia di tanta importanza. Confesso di aver veduto in Cairo alcune volte individui con occhi in pessimo stato, afflitti da lunga malattia, ma potei altresì constatare che tutto ciò dipendeva da cattivo metodo di cura praticato da' medici isdigeni, e dagli èuropei. Anzi gli indigeni, benchè empirici, non sono de' peggiori oculisti. Usano in primo luogo, come già fu detto dal Dott. Frank, i semi di cismè, ed anche ettaplasmi di malva e lattuga alla parte; praticano il salasso; tengono ai loro malati difesi gli occhi dall' aria e dalla luce coprendoli strettamente con benda raddoppiata, e ciò per lo spazio di otto giorni ( Caffe fa menzione di questa pratica, V. Omodei vol. 95. p. 444); quindi passano all' applicazione di collirii astringenti. La traspirazione cutanea sin da principio cercano di mantenere profusa.

Ma l'igiene non potrebbe rendere meno frequente il mal d'occhi in Egitto? Ripeto ciò che ho detto in principio. La sabbia che il vento infuocato spande per aria in tempo di primavera là è causa inremovibile del mal di occhi; ma la sua maggior frequenza proviene da incuria, dal setema che colà si ha di tenere nelle camere da letto le finestre senza vetri, con grate di legno in luogo di imposte, onde l'aria fresca nella notte vi penetri; ma ciò fa si che l'individuo nel tempo che dorme si trovi in un ambiente signoreggiato da due opposte temperature, calda l'una, fresca l'altra; la qual cosa pur troppo è potentissima causa di malori, del mal d'occhi e non meno della dissenteria.

### LA DISSENTERIA.

XXI. I medici sanno che la dissenteria servì di primo anello alle osservazioni del celebre Rasori nell'assedio di Genova (1800) e di base alla nuova dottrina del controstimolo. stabilendo che un processo flogistico resipelaceo ne constiuisca la condizione patologica, e che debba curarsi con la gomma gutta, il più energico de' drastici. Ma questa dottrina, racchiudente in vero massime profonde, non deve far dimenticare l'altra del Zimmermann il quale ammise due varietà di dissenteria, maligna e putrida. Francesco Vaccà, padre di Andrea, nelle sue Considerazioni sulle febbri putride (ediz. Venezia 1801, p. 112) su di quest'avviso: che « la dissenteria dipenda sempre (?) da acrimonia contratta dalla bile, e dalle secrezioni delle glandule e follicoli intestinali »; alla qual massima io non muoverei altra critica che eliminando quel sempre; imperocchè penso il flusso dissenterico potere dipendere da diverse cause sotto la identica forma del flusso con tenesmo, or prevalendo la diatesi stenica. ora la opposta diatesi astenica. Questo è il criterio che mi sono formato della dissenteria, dietro il mio pratico esercizio.

Frattanto il Dott. Pugnet (op. cit. S. 46) credè ravvisare nella dissenteria predominante in Egitto le due varietà descritte da Zimmermann, di sopra nominate, cioè la dissenteria maligna e la putrida; opinione che credo piutlosto azzardata. Ma ciò ch'è incontrastabile si è che la frequenza di questo malore in Egitto si deve alle vicissitudini atmosferiche, notevoli fra il giorno e la notte; e che la medesima causa la quale produce la ottalmia anche dà uogo alla dissenteria. Disse il vero Lodovico Frank, scriendo (op. cit. De peste opt. dis.) che l'ottalmia in Egitto

alterna talora con la dissenteria e con la diarrea, ed anche nel medesimo tempo si svolgono nel medesimo individuo insieme ottalmia e dissenteria. Assalini rimarca di avere osservato, che a molti de' militari della spedizione in Egitto manifestavansi il mal d'occhi al cessare del flusso dissenterico (Ricer. med. ec. Napoli 1836, p. 8.).

Comunemente si crede, che taluni malori i quali vengono dietro all'azione meteorica sulla cute, resultino da sbilancio della traspirazione; vale a dire, che l'umoré retropulso della traspirazione sia capace per sè solo di alterare l'economia e dar luogo a malattie anche gravi. In questa comune opinione v' ha del vero, ma non è da prendersi in modo assoluto. Io penso che la cute non sia puramente destinata all'ufficio della traspirazione e dell'assorbimento, ma ad altro ancora riguardante e la calorificazione e il fluido eleltrico ed il magnetismo: dirò in una parola, la cute essere un organo misterioso anzichenno, il di cui esercizio delbesi ritencre tuttavia di somma importanza nella vita plastica, non escluso l'influire del medesimo nella vita animale. Or dunque, io reputo che una delle cause della dissenteria, e quella per cui tal genere di malore è frequente e gravissimo in Egitto, consista nello sbilancio del calorico, ma più del fluido elettrico a cui vanno soggette le persone in quella contrada, atteso il cambiamento giornaliero dell' aria da urente in fredda umida al tramortare del sole. Racconterò un caso a me stesso successo che credo porgere chiara luce sul soggetto che ci occupa. Trovandomi da circa un mese nel Gran Cairo, mi si diceva da alcuni Italiani colà dimoranti che miglior metodo a preservarsi dalla dissenteria era l'astinenza dal vino. Mi detti a bever acqua a tutto pasto. Ma che! trascorsi circa otto giorni in sì fatto regime il ventre mi si

sciolse con tutti i caratteri della dissenteria; confidando di iroppo nella mia robusta constituzione non mi presi si tosto cura del male, e così me la passai per quattro di. Eravamo nel Ramadam, tempo in cui i musulmani funzionano nella notte, lasciandosi libere all'esercizio religioso ed al riposo le ore del giorno, sicchè occorrendomi per i miei interessi far ricorso al ministero della guerra, di notte tempo, almen due volte, mi convenne andare alla cittadella nel mentre. che era travagliato dalla dissenteria, sebbene non grave. In riguardo a questo mio incomodo, la seconda volta che mi trovava in cittadella un mio amico (livornese), addetto al servizio sanitario presso il vice-rè, mi offerse la sua camera, ed io l'accettai. Venuta l'ora mi coricai, ma eccoti lo stimolo del ventre che mi obbliga saltare dal letto. Dove si va? In quel quarticre non v'era cesso, e mi fu forza. discendere in una corte a cielo scoperto, e ciò dovei ripelere in camicia, più e più volte nel corso della notte, che lo slimolo non mi concedeva tempo a vestirmi. Di leggieri s'intende che per questa circostanza di essermi dovuto esporte all'aria fresca della notte, nudo, dove accrescersi alquanto in me il male. Appena fattosi giorno a stento me ne tornai, sopra di un somarello di vettura, alla locanda ove cra alloggiato; mi posi in camera, e pareva al locandiere ch' io no ne avessi a sortir vivo (se forse non fu lusinga in lui di maggior profitto, andato ch' io fossi). Dovei allora pensare sul serio al rimedio, ed il rimedio tosto trovai. Ma non mi sarebbe venuto in mente se non avessi per caso otto giorni avanti fatto acquisto di una di quelle sciarpe ordinarie di lana con cui sogliono i levantini avvolgersi il bassoventre. Dello aver quest' una fra mano mi giovai, me la cinsi fortemente attorno al corpo, tenendomi fermo in letto. Subito risentii un mareatissimo miglioramento, e nel

corso di 24 ore poteva dirmi ripristinato in salute. Ripresi, ben si intende, l'uso (moderato) del vino, e nè a dissenteria, nè ad altro neppur lieve malore andai mai più soggetto nel corso dei miei viaggi.

#### LA PESTE.

Se, come ha detto La Fontaine, la peste fu creata a castigare i delitti della terra, convien dire che gli Egizii sono ben rei.)

(COMBES. Viag. in Egitto.)

XXII. È veramente l'Egitto focolare della peste? Che vi abbia signoreggiato sino a circa vent' ann'indietro non v'ha dubbio; con tutto ciò taluni sostengono che « la peste sia scomparsa da lungo tempo (?) dall' Egitto » ( Ann. Omodei V. 160 p. 444, anno 1857). Ma questa grata credenza non è che l'espressione di un desiderio: che un'opinione. R quante mai opinioni diverse non si hanno intorno al cradelissimo morbo? da quanti mai in ogni tempo non v'è stato seritto, da medici e da sapienti filosofi? Un Muratori fra quest' ultimi: un Mead (archiatro di S. M. Britt.) si distinsero nel precedente secolo. Ma che serve, i distinti, pregievoli scrittori intorno alla peste nel grandissimo numero son molti. Scorrendo gli Annali musulmani, compilati e pub blicati in Italia (1825) dal Rampoldi, mi sembrarono assai gli autori sul soggetto in discorso da esso registrati nel volume X (nota 10). Venuta quindi alla luce la elaborata monografia sulla peste del Dott. Frari (Venezia 1840), opera debitamente lodata negli Annali di medicina (Omodei V.95 p. 228); imperocchè l'autore con energia combatte coloro i quali non ammettono contagio nella peste, è notevole

il grosso ultimo volume di quest' opera, il quale si compone li un indice bibliografico in materia della peste. E da juell' epoca, dal 1840, si sono si fattamente moltiplicati li critti sul medesimo soggetto, che sarebbe da raddoppiare 'indice pubblicato dal Dott. Frari, restando tuttavia la masima oscurità sulla natura del terribile morbo: se non vuol lirsi, che in luogo di delucidazioni s'è anzi aumentato il garjuglio delle opinioni, dell'ipotetiche vedute. Or giova notare, he eccitamento alle nuove pubblicazioni fu l'essere comparso di nuovo nel 1834 il crudo morbo, arrecando più lell' usato stragi, in Egitto. Non essendone stato afflitto l paese per il corso di ott' anni precedenti, riposavasi nella Ilusione della sua assoluta cessazione. Nel 1833 da Francia era venuto in Egitto con efficaci raccomandazioni un tale Dott. Bulard, il quale su tosto impiegato a direttore dello spedale di marina in Alessaudria. Scoppiata la peste, nell'agosto del 1834, questo sig. Bulard si dètte gran moto. Egli indossò qualche camicia levata di dosso a gente appestata, e ciò faceva, come altri altre volte aveva fatto, per convincere sè e tirare nella propria opinione, che non sosse contagiosa la peste, chi altrimenti credeva. Dall'Egitto passo costui a Costantinopoli, ove fece ancor più chiasso. Ivi Prese a pubblicare un nuovo giornale intitolandolo — La Peste. — Meglio che col giornale insinuossi nel governo ottomano con un suo progetto chimerico preservativo conlro la peste. Sul conto di questo progettista leggevasi nei giornali, che « alcune differenze insorte.... nella giunta sanitaria avevano provocato il congedo momentaneo del melesimo Dott. Bulard; le quali differenze per altro appia-Pale dalla saggezza (?) della Sublime Porta, esso su invitato 1 riprendere il suo ufficio; ed il governo, oltre ad un comense di trentamila piastre, venne ad assegnargli un salario

fisso di settemilacinquecento piastre al mese, come al presidente ed ai principali membri della giunta..... (Gazz. Piemontese, 23 lug. 1838 n. 166.) Quelle piastre per altro non grano intascate dal medico franceso: senza gravi disgusti. Un congresso sanitario europeo prenda ad esaminare il mio progetto, diceva Bulard, ed imprese a viaggiere onde attivarlo; ma giunto a Dresda nell' eccesso di sua concitazione, nel 1843 in età di 38 anni morì (Gazz. di Firenze, 28 marzo 1843) con la gloria de ciarloni, che si spenge subito dopo morte. Io ho richiamato in memoria questo soggetto, conciossiachè egli fu di eccitamento a nuevi scritti sulla peste. Di non minore eccitamento fu il noto sig. Clot, uomo di altra tempra, sul di cui cranio, a prova di bombe, non fan breccia le vibrazioni del biasimo. Però è notevole, che in Clot il biasimo venne dal merito. Merito fu in lui ed abbiasi lode per avere da medico assistito gli appestati in Egitto con tutta franchezza: biasimo perche forse dal non aver egli contratta la malattia col tanto raggirarsi intorno a malati di peste, ne volle argomentare che dessa non sia contagiosa: Onde questa sua opinione fosse abbracciala pose ogni cura; con memorie stampate, con la viva voce in Egitto, in Francia, in Italia ed in quant' altri colti paesi. Venmente si nelle questioni scientifiche e lettorazio non de vesi guardare in petto alle persone, no all'almanacchiche ne registrano le cariche, ma devesi in vece giudicare quand uno vaglia dalle sue opere. Questo metodo, a giustizia del vero, fu tenuto inverso a Clot, che infatti non giovò a lui per nulla il gemmato usbergo di decorazioni. Fu confutalo, per non dire conquiso, ovunque. Da prima in Egifto, medici (italiani ed uno spagnuolo italianizzato) pratici, benchè non scrittori, presero la penna e pubblicarono memorie in confutazione dell'opinione di Clot. La guestione incomincio a

ire eco in Malta per organo del nuovo giornale (surto nel 840) intitolato Filomaco, messo fuori in quell'isola per trattare ppositamente della peste, quarantene, ec. : ed infatti molte ose, ed in lode del vice-rè M.d Alì, dice riguardo a misure saitarie introdotte in Egitto. (Vedi numero 14 del 16 ott. 1841, n.º 6 del 1842). Varcato il mare fecesi questione euroea, se la peste dovesse ritenersi per contagiosa o no. Benhè sostenitori del sì in ogni dove, ebbe tuttavia Clot dei eguaci, fra i quali il bavarese Dottore Pruner, medico in dal 1830 in Egitto. Questi pertanto fu energicamente ombattuto al congresso scientifico di Venezia nel 1847 dal Mongei milanese, dal cav. Pezzoni (autore di un'opera ulla peste, pubbicata a Costantinopoli) e dal Catturani di rento, il quale dicevami egli stesso (in Firenze) avere er più anni esercitato medicina nella turchesca capitale. la che serve! Troppo lusingava la idea di non aversi per contagioso il desolante morbo. Commercianti ed alcuni ma-'illimi governi ne restarono per così dire invasi.

XXIII. Nel secolo XVI la repubblica di Venezia inizio, stituendo lazzaretti ne'suoi porti marittimi, il sistema delle marantene (L. A. Gosse, Memoria dedicata nel 1842 a S. M. larda), sistema che si andò estendendo negli altri Stati, n Egitto pur anche, ma assai tardi, cioè non prima del 830, ed a Costantinopoli qualch'anno dopo. L'indugio vorrà ttribuirsi alla solita causa del tardo procedere della Turbia nella via dell' incivilimento? Ma cosa dirai tu quando i faccia notare che, nella considerazione che le quarantene docciono al commercio (senza dire delle lamentazioni del elocissimo viaggiatore prof. Barufi) buccinossi di toglierle i mezzo al di qua del Mediterraneo, poco stante da che Egitto e in Costantinopoli erasi dato opera a tale sanita-a istituzione! Altre volte il mondo incivilito cadde in sì

fatte vesanie; ed a ragione il celebre Zimmermann escla mava: « Marsiglia ha dovuto divenire poco meno che un grande spelonca (nella peste del 1720) prima che i medic francesi convenissero che la peste è contagiosa »! Ma si per amor del vero, questa volta la prudenza ha prevalso Si sono attenuati i rigori, ma il sistema quarantinari sussiste ancora.

Già sino dal 1834 il direttore del servizio sanitario in Francia, sig. Segur-Dupeyron, aveva comunicato un suo progetto di riforma quarantinaria per mezzo di un congresso internazionale al ministro del commercio, Cunin-Gridain, dal quale fu bene accolto, e più tardi anche appoggiato dal ministro presidente Guizot. La cosa ebbe il suo eseguimento. In Parigi negli anni 51 e 52 si tennero ripetute conferenze fra delegati di vari stati, sardo, toscano, austriaco, turco ellenico, in concomitanza alli eletti dal medesimo governo di Francia sul soggetto delle quarantene. Dietro di che ne risultò la convenzione sanitaria del 27 maggio 1853, il di cui rapporto (e decreto) fu pubblicato nel Moniteur e riprodotto in altri periodici nel giugno del medesimo anno 1853. — Se verrà tempo in cui il tema sulla natura della peste, sulle quarantene sia ripreso, a ricakare la scabrosa via, riandando su ciò che in quest'ultimo periodo dal 1834 in poi (fatto pausa nel 1853) ne è stato scritto e pubblicato, sarà per chi voglia occuparsene da legger moltissimo (a). Anche i giornali di fondo politico hanno versalo

<sup>(</sup>a) Il Dott. Angelo Bo ha scritto — Sulla dottrina dei contagi e malatis contagiose — del quale lavoro ha dato un sunto la Gaz. med.-ital.-tosc. num. 32, 1887. E per l'innanzi aveva il Dott. Bo, trattato degli..... incoapenienti in fatto di quarantene — (Annali univers. di medicina. Omodei, an. 1844, vol. 110 p. 648). Ma esso è venuto in maggior rinomanza per la sua relazione al Consiglio generale di sanità in Genova — Sulle quarantene e sul modo di riformarle (seduta del 17 ott. 1849. Vedi Annali ec. Omodei vol. 131, p. 161). — il Dottore

su questo tema delle quarantene a esuberanza. Io credei che si convenisse raccogliere, e feci gran cumolo di appunti.

Gaetano Strambio pubblicava nel 1845 un vol. intitolato - La riforma delle leggi sanitarie contro la importazione della peste ec., e altro nel 1848 sul medesimo tema. Il Dott. Prus, è de'più rigomati per il suo Rapporto sulla peste e quarantene all'Accademia di medicina di Parigi: 5 maggio 1848. Pres (fratello di Victor!) ha dimurato in Egitto ed è morto in Parigi nel gennaio 1850 di anni 57. Il Dott. Schembri, membro del consiglio di governo e del comitato sanitario in Malta, critica il giudizio pronunziato dall'Accademia di Parigi nel Rapporto di Prus (Omodei vol. 120, 125, 126 e 128, an. 1848.) Ma più che da altri il nominato D. Prus è stato combattuto dal redattore in capo della Gazz. Med. di Pietroburgo: Heine Massimiliano, autore di laveri impertanti sulla peste. Sul valore delle obbiezioni del Dottor Heine merita vedere la Gazz. delle scienze medico-fisiche, redatta dal Dottor Bettazzi, num. 19, 2 ott. 1846, che riporta inclusive la conclusione del Rapporto del Dott. Prus; come pure la Gazzetta di Lucca del 10 luglio 1846. - Nella lunga serie degli scrittori sull'argomento della peste, annovera un Bufalini, il quale nella ristampa delle sue Opere di patologia quà e là discorre della materia dei contagi, epidemie, ec.; un Lanza, eminente medico napoletano (morto nel 1860) evocato dall'ingiusto esilio da quel re malatissimo, Ferdinando, che nel 1849 ve lo aveva cacciato. Esso leggeva all' Accademia delle scienze in Napoli ( sett. 1846 ) un suo lavoro intitolato — Commento sullo stato seientifico nel quale oggi trovasi in Europa la questione riguardante i provvedimenti sanitari contro la peste. - (Vedi sunto nella Gaz. toscana delle scienze mediche ec. red. dal Dott. Bettazzi, num. 16 e 11 d. 1847). Un Dott, Bertini di Torino (V. Congresso di Marsiglie, settembre 1846: Cenno nella Gazz. di Geneva 13 sett. 1846. Id. Bertini suo Rapporto alla camera de' Deputati in Torino, 1852). Un Riberi, per il suo Rapporto al senato di Torino, 1852. Un De Wirer, un Ottaviani (Omodei, vol. 107 e 108 del 1843). Un Bourdon Isidoro, il quale pretese, con 14 argomenti provare che la peste non è contagiosa, e però l'inutilità de lazzaretti (Gazz. tosc. ec. del Bettezzi, 5 magg. 1847). Un Pariset, il quale nel 1839 andò appositamente in Egitto per osservare la peste (quando non v'era!). L'egregio segretario (morto in Parigi l'an. 1847) pubblicò poi nel 1837 una memoria -Sulle cause della peste e mezzi di distruggeria; - memeria della quale hanno rese conto gli Annali u. di medicina (Omodei vol. 125 p. 219). Sono pure rimarchevoli, sul medesimo argomento, gli scritti del Dott. Buffe ( Della peste e delle necessità di una riforma nella legislazione sanitaria; pub. nel 1841), del Dott. Villari, Cenno ec., ed inclusive quelli del celebre chimico Liebig, indagatore della genesi dei miasmi e dei contagi. - Nè da omettere è l'operetta ('di

Ma come potrei oggi aver il tempo e la pazienza di passarli in rivista? A che prò? ogni opera mia è come nave che il mare ingoia.

Egli è notevole frattanto, che l'Egitto è stato sempremai preso di mira in tutte le discussioni scritte e verbal sulla peste e quarantene. Nell'antico sistema, a rigor d termine, tutte le volte che un bastimento staccavasi da qua si voglia porto di levante, comprendendo con questo appellativo la Grecia ed inclusive le isole lonie, non poteva entrare in libera pratica ne' porti d'Italia, Francia, ec. neppure quando non v'era alcun sospetto di peste nel paese da dove esso proveniva. Ed io bo bene da ricordarmi di avere dovuto fare diciotto giorni di quarantena nel lazzeretto di Malta, oltre aver passato due giorni nel porto a bordo di una bombarda, attesochè il bestiale capitano (maltese) a mia insaputa aveva caricato in Morea una piccola partita di cuojame prima di dar fondo nel porto di Zante, ove jo mi imbarcai nel legno di costui, che non posso dimenticare per tant' altri guai, de' quali fu il minore la lunga quarantena. Che anzi, se non troppo presumo, in quel tempo potei notare, che con tanti rigori di circospezione contro la peste, al certo in gran parte soverchi, vi ha nel lazzerello di Malta un inconveniente; cioè notai nella sbarra del parlatorio, costruita con pietra maltese alguanto porosa e morbida, un che di untume il quale, siccome proveniente dalla traspirazione delle persone in quarantena che in essa

192 pag.) pubblicata net 1847 del D. G. Carbonaro, medico della casa reale di Napoli, nella quale l'autore, oltre al censurare il Rapporto di Prus di sopri citato, discorre degli esperimenti fatti dal comitato di Russia all'oggetto di refificare, se il calorico sia un vero mezzo disinfettante contro la peste. Ma queste mie citazioni non bastano. Scorri gli Annali u. di medicina (Omodei) dal 1834 al 1835, senza dire di altri periodici, di tante monografie, ec. ec.

sharra si appoggiano e distendono le mani, quando taluno vi fosse attaccato da peste, la si potesse per mezzo di detto untume comunicare ad altri, e a coloro presti a sortire di quarantena.... Ma diamo fine alla digressione. Or bene, sempre fissi cogli occhi della mente più che altrove all' Egitto, la convenzione internazionale del 1853 per principale riforma ha stabilito, che tutte le volte non sia voce di peste nel paese da dove un bastimento voglia dipartirsi si abbia patente netta. Questa misura è stata adottata nel concetto che, nè in Egitto, nè altrove possa svilupparsi in modo sporadico la peste; e più ritenendo, « che le amministrazioni sanitarie della Turchia e dell' Egitto presentano all' Europa garanzie sufficienti per ammettere che la peste non può sfuggire alle loro investigazioni » (Gazz. Med-lta. conf. tos. n. 14 del 5 aprile 1853).

Altro punto. I nostri sapienti antenati, nel concetto che la peste la sia contagiosa, versarono in moltiplici investigazioni onde apprendere per quanto tempo la natura possa mantenere latente in un individuo la infezione del morbo; ma invano; sicchè non videro altra migliore precauxione che quella di prolungare oltre misura le quarantene. Al contrario gli attuali riformisti studiandosi, a vantaggio del commercio e degl' interessi individuali, di scorciare il tempo quarantinario, hanno creduto ciò poter fare impunemente nella preconcetta idea, non appoggiata in vero a fatti sostanziali, che lo stato di incubazione del morbo sia di breve durata; e questa massima è stata adottata dalla convenzione internazionale! La utilità immediata di questa misura è certa: del rischio ne deciderà l'avvenire.

È indubitato che la scienza avrebbe reso miglior servizio, se avesse trovato modo di neutralizzare la materia specifica del terribil morbo. Cercato il mezzo, dopo infinite e syariate prove, parve che il calorico avesse una tal virtù-Ma che dirò io? dovrò lodare la solerzia del governo 🗃 Russia che mandò in Egitto dei suoi medici a tale oggetta, di esperimentare l'azione dell'anzidetto elemento in epoca (nel 1842-43) in cui la peste nell'Egitto più non era? Nulla infatti resultò dalla spedizione russa, se non che elargizioni di croci ai cooperatori della futile opera (a). Dalla Memoria (in francese) di L. A. Gosse sulla riforma delle quarantene (edit. in Genova, 1842 con dedica al re Carlo Alberto) può di leggieri rilevarsi l'ardua impresa. In ven quanto concerne il tema delle quarantene entra nel gran mistero delle creazioni patologiche; cosicche ne fa parte integrante la natura intima della peste. Che meraviglia adunque se gli autori si sono sbracciati in confutare ipotesi e solo ad oggetto di sostituirne delle nuove? Se in luogo di dilucidare le oscurità, sviscerare la essenza del morbo non si è fatto altro che accomulare scritture per sostenere mere opinioni, che meraviglia? essendo della scienza saniaria lo indagare quanto v'ha di più recondito, di più arcano in natura: raggirarsi sull'inconcepibile! Batta altri la scabrosa via. Certo non è del mio assunto trattare della peste in tutta la sua estensione, ma di rilevarne puramente quanto concerne per la parte economica, o voglia dirsi della codizione fisica dell'Egitto.

XXIV. Da quando data la comparsa della peste in Egitto? v'è ella veramente endemica ed in conseguenza il-

<sup>(</sup>a) Quanto ho detto degli esperimenti de Russi in Egitto ho rilevato più che altro dal Monit. tosc. del 1845, num. del 15 maggio e 29 giugno — Ho sache veduto un articolo del prof. G. F. Baruff sulle quarantene, pubblicato rella Gazz. Piemontese e questo pure riprodotto dal Monitore Toscano il 19 aprile. 1854, n. 91 — Esso, sig. Baruff dice — « Oggi siamo ricchi (?) di esperienze di fatti nuovi.... fra cui quelli autentici (?) della commissione russa che stadio recentemente in Egitto la peste.... »

igena? Vi è permanente o ad intervalli? In modo sempre pidemico e mai sporadico? come valutarsi l'idea del conagio in questa spaventevole malattia? Questi sono i punti la prendersi in considerazione nel concetto dell'opera presente.

Se fosse vero, come taluni hanno supposto, che la peste è cagionata nell'impero Turco ed inclusive in Egitto dal sozzume, da trascuranza di precauzioni igieniche, lasciando nell'interno delle città, in Alessandria, in Cairo, ec. putrefare per le vie ogni genere di animali morti, la illazione porterebbe a considerar la malattia avventizia e non essenzialmente endemica. Ma il concetto testè annunciato, e sostenuto di recente dal Dott. Chollet in una sua memoria, è stato vittoriosamente al congresso scientifico, tenuto nel 1851 in Orleans, confutato dal Dott. Leroy (vedi Gazz. delle scienze med.-fisic. n. 24 decem. 1851 p. 375 Dott. Bettazzi redat.) Egli è certo, dice il Dott. Bo nella sua relazione al consiglio sanitario sedente in Genova (seduta del 17 ottob. 1849), « egli è certo che l' Egitto da' più remoti tempi sino a noi è stato sempre più di ogni paese maltrattato dalla peste » — « Sarebbe tuttavia difficile, aveva già detto Pugnet, capo II. S. VI.) assegnare in qual'epoca la peste abbia sercitato in Egitto i suoi primi furori, ed indagare il luogo reciso della sua nascita. (S. VII.) Noi, prosegue, non conoiciamo questo flagello, che per i suoi terribili effetti. Noi appiamo che da tempo immemorabile fa stragi nelle conrade orientali e che l'Egitto, per una serie immensa di secoli, è uno dei paesi ove si mostra il più di frequente ». Di seguito (S. VIII. Mem. su la peste) il medesimo Pugnet la osservare, che « Mosè parla della peste (Esodo cap. 14?) come del segno il più rimarchevole della divina vendetta, di calamità grandissima che non ammette rimedio, e ad un

tempo come di malattia non bene conosciuta dagli abitanti della nilotica valle ». Mosè avrebbe ancora accennato, se condo Pugnet, al carattere contagioso della peste, minacciandone la morte al Faraone suo persecutore. Ora non saprei frattanto se sia ad attendersi la osservazione del chiar. sig. Sotira, alle allegazioni di Pugnet opponendo, a che la sana critica tiene per apecrifi i libri di Mosè.... Che la parola peste non denota identicità di morbo. Siffatta denominazione gli antichi usarono in modo generico, come rilevasi da Erodoto, e come ha fatto conoscere Wavoruh a (Annali, Omodei, vol. 24 p. 418, an. 1822, art. d. D. Cerioli).

Tucidide scrivendo la storia della guerra fra i Peloponnesi e gli Ateniesi ha lasciato ai posteri memoria di violenta pestilenza in cui, fra i tanti, morì Pericle in Atene. L'eminente storico greco dice. • È fama che la pestilenza incominciò nell' Etiopia.... e calando poi nell' Egitto, nella Siria.... si avventò improvvisamente alla città di Atene a (Lib. II, §. 48). Se ei avesse in conciso detto essere la peste di Atene derivata dall' Egitto, avrebbe somministrato a noi prova più chiara sul soggetto che ci occupa. Quel profondo politico infrattanto ragguaglia (SS. 47, 49 e seguenti) minutamente dell'andamento del morbo (da esso stesso patito). Dalla relazione di Tucidide io non so a dir vero vedere identità, analogia fra quell'antica peste di Atene e la peste orientale de' tempi nostri. Ma non devo tacere, che contrariamente alla mia opinione, medici di nome (a) credono dalla peste di Atene desumere una prova di antichità della peste attuale. Anzi, tenendo per certo che l'una

<sup>(</sup>a) Se mal non mi avviso, in questo novero è il prof. Riberi, per quante mi ricordo aver letto nella Gaz. d. scien. M. F. red. D. Bettazzi, che ha riportato nei num. 23, 24, 27, 28, e 29, anno 1853, la Relazione al senato di Toriao, letta da esso sig. Riberi senatore.

e l'altra sieno del medesimo tipo, il Dott. Villari la epidemia di Atene adduce ad esempio d'incostanza ne'sintomi della peste stessa. « Sebbene i senomeni caratteristici « della peste sieno i bubboni e l'antrace, pure si sono ve-« duti mancare, dic'egli, in qualche epidemia pestilenzia-« le...: in quella che devastò Atene e tutta l'Attica nell'anno « secondo della guerra del Peloponneso, nella quale epido-« mia, in luogo di antraci e bubboni, gl'infermi perdevano « l'estremità per cancrena. » Lo stesso Dott. Villari altri esempi adduce di mancanza di bubboni, e dice della peste che devastò l'impero romano sotto Aurelio e Lucio Floro: peste osservata da Galeno in Roma. Egli vuol renderne ragione ritenendo, che « i bubboni non appariscono allorche la peste è molto violenta e furiosa ». E qui altr'esempio della peste di Marsiglia (1720); addebitando ei in certo modo di cocciulaggine i medici francesi i quali, appunto perchè vi mancava il segno patognomico dei bubboni, persistevano nell'ides che la non fosse la vera peste orientale (Villari-Cenno rul tifo, Napoli 1844 al cap. IV della peste). Io non so per altro quanto possono valere questi esempi addotti dal Dott. Villari: o dirò altrimenti, che sarebbero valutabili se referibili ad una e medesima epidemia svoltasi in un medesimo tempo e luogo. Ma al postutto le considerazioni del Doll. Villari portano a dovere ritenere la peste per malatla proteiforme, di cui non sia dato determinare la genuina condizione patologica. Così essendo, bisogna dire che la scienza medica moderna male a proposito ha, per così esprimersi, centralizzato il patologico significato della parola peste, come che la orientale bubbonica ne rappresenti il tipo. Laonde a me pare vi sia più coerenza nel concetto legli antichi; conciossiachè dicendo peste non intesero cirescrivere la natura di un morbo, ma usarono questo vo-

cabolo in senso assoluto, come porta il suo significato: pes sum o pessimum che sta per indicare cosa funesta. Ed è però che anche nel linguaggio comune usarono gli antichi di dire cittadino pestifero (v. Cicerone): ed usiamo noi ap-. plicare questo nome di peste a cose sozze, puzzolenti, ributtanti, ed anche egualmente a persone di cattiva indole Ed invero quanti mai non potremmo addurre di si luituosi esempi, di epidemie designate sotto il nome di peste? Leggendo la storia del cristianesimo, per non dir d'altre, tratto tratto la mente è chiamata a riflettere sulle calamit di questo genere. Ho accennato di sopra alla peste osservata da Galeno in Roma. È prezzo dell' opera specificare le circostanze per cui si sviluppò. « Emiliano prefetto dell'Egitto, a prima di soccombere, resosi padrone dei pubblici granal, « aggiunse la carestia alla strage: alla fame succedette « la peste, sicchè non restò in Egitto una casa che non « fosse ingombra di morti. La epidemia non si limito il o solo Egitto; ella invase il centro dell'impero e le più « belle provincie della Grecia. La peste fu così terribile a « Roma e nell' Acaia che rapiva sino a cinquemila persone « al giorno » (nella sola Roma?), dice il B. Henrion, fedele . trascrittore di Bercastel! (Sto. d. Ch. lib. V. anno 262)...

Or bene, senza far conto di tali ed altri esempi, a parer mio una prova, che la peste orientale producesi ab antion nelle regioni dell'Affrica ce la somministra luminosa la storia delle guerre combattute dai Cartaginesi in Sicilia. Vedi là ove Diodoro Siculo ne parla (lib. 12, 13, 14 cap. 9, ec.) Più di una volta nel conflitto di quelle guerre, nel campo dei Cartaginesi particolarmente, venne in scena la peste. E di vero dalla descrizione che ne fa l'emiuente storico, io (se altri v'ha posto mente non so) vi ho ravvisato tale analogia con la peste. che nell'età presente signoreggia in Egitto, da

convincermi che questa e quella siano di identica natura. Le circostanze, hen notate da Diodoro, nelle quali la epidemica pestilenza svolgevasi nelle predette guerre stanno a provare: 1. Che negli affricani per fisica costituzione influenzata dal clima si genera la peste, senza uopo di precedente contagio, di seminio morboso, di infezione atmosferica. 2. Che la peste orientale non è conseguenza di cause accidentali, ma bensì retaggio funesto, latentemente inerente alla natura organica del clima di quelle regioni, ove è indigena perciò. Il lettore da sè, senza ch' io debba dare ulteriori spiegazioni, porrà mente al fatto, che se più volte la epidemica pestilenza svolgevasi nell' isola di Sicilia, ciò per altro avveniva nelle armate composte di affricana gente.

XXV. Rapporto intimo del suolo non è soltanto coi vegetabili, ma benanche coi semoventi animali; onde avviene che a seconda di esso e del clima insiememente si hanno marcate differenze nelle medesime specie, e nella mammibipeda non meno; sicchè in alcune regioni sono uemini di elevata statura, in altre piccoli, dove neri, deve bianchi, e via discorrendo. E non è solo nella struttura umana che il clima influisce, ma ancora nel generare nelle popolazioni, qua una malattia specifica, la un'altra. E peri the adunque nella maniera che, per esempio in America alla febbre gialla, in Polonia alla strana malattia che fa ingrossare e sanguinare i capelli (però detta plica pollonica) si va soggetti, in quanto che l'organismo ne viene per ratione di differenza di clima diversamente alterato, perchè ton vorrà ammettersi che per la stessa influenza climatoogica si generi la peste bubbonica in Egitto e ne' paesi linitrofi per dato e fatto di speciale modo di comportarsi il lasticismo organico negli individui che nascono in quelle Intrado? Questa mia opinione, riguardo alla genesi, si accosta da un lato all'antica dottrina che fu sostenuta da Gaz leno, e più tardi da Fracastoro; « ammettendo essi che 🔻 sia una peste generata da vizio, occulto o manifesto, dell'aria ed una peste prodotta da intestina fermentazione degli qmori.... » ( Omodei: Annali V. 23 p. 85 an. 1822). Quest'idea della fermentazione degli umori è quella che si avvicina alla mia; dall'altra parte poi non vedo come possa generari nell'aria, restarvi da quando a quando innocuo un quid speifico, che sia ad un tempo seminio della peste bubbonica. L'aria può essere viziata per accidente: può essere veicolo di primcipii nocivi, tellurici, od in quale altro si voglia modo predotti, e perciò divenir causa indiretta di epidemia anche pestilenziale, ma sempre nell'ordine delle cause comuni alteranti l'economia animale, e non altrimenti. Del resto, che l'Egitto sia focolare della peste bubbonica è ciò su cui meglio concordano i più de' sapienti investigatori, con qualche leggera discrepanza, cioè: Burckardt (viaggiatore, morto di dissenteria in Cairo nel 1817) ha sostenuto che la poste non si conosce al di là dell' Egitto, nelle regioni meridionali della Nubia. Ha detto da poi il medico russo, Dott. Heine, « che se la peste non si propaga dall' Egitto nella Barberia (o nella Nubia?) ciò sia perchè l'ardente, caldo dell'Affrica (centrale!) distrugge il contagio ». (V. Proteste contro alla decisione dell' Accademia medica di Parigi, 1846.). Alcuni medici della spedizione francese (1798) uniformaronsi a P. Alpino, Savary, Volney, Sonnini, Olivier, Brown, e sostennero esser sempre la peste importata dalla Barberia e dalle isole dell' Arcipelago a Salonicco, a Smirne, a Costantinopoli, (non facendo menzione dell'Egitto! Vedi negli Annali Omodei art. d. D. Cerioli, vol. 24 an. 1822. sull' op. di L. Frank). Altri per altro della predetta spedizione, Larrey, Savaresi, Pugnet, tennero la peste originaria

dell'Egitto; e così Adelon, Dupuis, Pariset (a), e quant'altri 2000 di tale avviso, che questa malattia sia endemica nella nilotica contrada. lo me ne convinsi per ciò che mi occorse oservare nel 1834 in Alessandria, allorquando appunto colá si riposava nella grata idea che la peste, non più comparsavi di oltre ott' anni, avesse perduto ogni sua possa in Egitto. Bravamo inoltrati nella primavera. Ecco ad un tratto che un tale Papasso, ossia prete greco. in Alessandria cade infermo; al curante, Dott. Bella napoletano, in questo caso non aparisce che della peste si tratti: ma veduto quindi l'inferno da altro medico (Grassi) il terribile morbo si ravvisa. La minione del secondo, come può supporsi, su mal sentita in tillà; sicchè conforme il desiderio volevasi vera quella del primo curante, sulla di cui inveterata pratica riposavasi. Frattanto il Papasso se ne andò, altro Papasso in breve tempo si ammala con segni più manifesti di peste, e muore. D'allora incominció la voce a risuonare lugubre... Non v'ha più dubbie, la peste è in paese. Siffattamente andò divampando che nella sola capitale del Cairo della pestilenziale epidemia ne Morivano circa due mila persone al giorno, e nel corso di un anno 1834-35 non furono meno di sessentemile i morti di peste in Egitto. lo non assistei al seguito di questo fagello, ma bensì al suo principio; e valutando le circostanze occorse rilengo per dimostrato che la peste del 1834 emerse montanea in Egitto, senza precedente comunicazione. E non da dimenticare ciò che ho detto avanti, cioè che già da qualch' anno erasi istituito il sistema sanitario de' lazzeretti le porti di Alessandria, di Damiata e di Rosetta b.

<sup>(</sup>a) Periest fa in Egitto nel 1889 con lo scopo di studiarvi la peste; mentre l quel tempo la non vi era, ma al dire, in modo satirica, del Datt. Morpurgo, l'edà a p. 38-38 fe sue Consid. mod. sull Egitto. Smirne 1881. . che si trovava lora esso pure in Egitto, « Periset voleva a tutti i patti trovavvi la peste ».

<sup>(</sup>b) Trovo sella Gezz. pienealese febb. 1964, num. 60, riportata l'ordinanza

Ma sarà il solo Egitto nido della peste bubbonica? M si diceva colà da qualche medico aver sempre osservatche la peste era stata portata in Egitto dalla Siria. Que sempre, ben' inteso, è relativo alla dimora in Egitto 🖜 chi me ne dava informazione, la quale per se stess. non veniva ad escludere la massima di sopra enunciata; peraltro ciò che mi si diceva sta a provare che i paesi limitrofi all' Egitto, come appunto è la Siria, siano egualmente focolare del proteiforme e versatile morbo, contro cui aucora non si sa se meglio si convenga il metodo deprimente o l'attonante. Ma cosa poi dire di Smirne, di Costantinopoli: paesi ne' quali il clima tanto diversifica da quello dell' Egitto? Persone competenti mi dicevano, essendo io nella prima delle nominate città, constare da inveterata osservazione, che la peste è sempre importata, or dall' una or da altra parte, nelle Smirne; come cosa di maggiore rilievo mi si asseverava: paventare i smirniotti assai più la peste proveniente dall'Egitto che non quella di Costantinopoli: essere più fiera e contagiosa la prima; meno pericolosa l'altra. lo poi ho avuto luogo di notare in Costantinopoli che le febbri gastrico-nervose e la tifoide (ricordiamoci, che il colebre Cullen giudicò essere la peste lo stesso tifo al sommo grado d'intensità ed eminentemente contagioso ) vi regnano annualmente; e dubito, con fondata induzione, che abusivamente le epidemie ricorrenti delle indicate febbri spesse volte colà si confondino con il legittimo tipo della peste. lo rilengo che la vera, genuina peste bubbonica non abbia focolare, nè nelle Smirne, nè in Costantipopoli, ma che vi sia

sul regolamento sanitario in Egitto emanata dal vicerè Md. All per organo del suo primo segretario, *Boghos* Jussust *Bey*. Questo documento porge una qualche idea sul sistema sanitario colà istituito.

mpre importata. Dovrassi in ogni modo, a maggior chiazza, distinguere la peste resultante da causa permantemente inerente al clima, come la è quella dell' Egitto, lla peste che per accidentalità si produce in forza di catte abitudini, per difetto di alimenti, di aria; in forza di tto ciò insomma che produce depravazione nell'organismo, terazione nella vita plastica. Della prima maniera è la ste endemica dell'Egitto; l'altra è di tutti i tempi, è di tutti luoghi. Quante volte epidemicamente la vera peste ha sioreggiato l' Egitto? Poco dirò su questo tema.

XXVI. Con perseverante assiduità, un nostro italiano, sig. Colucci, si dette a raccogliere documenti per compire una specie di storia, o elenco cronologico delle epideie pestilenziali, e già erano parecchi anni che lavorava su lesto soggetto quand' io il conobbi nel 1843 in Firenze, ma gli mancò di vita, circa il 1845, lasciando ad un suo erede repote?) i materiali dell'opera ch'ei non giunse a pubblicare; che benchè altri con l'erede se ne siano preso cura non redo sia l'opera indicata per anche venuta alla luce. On-'è ch' jo non posso giovarmi, come avrei desiderato, di tale aziente compilazione. E bisogna ben dire, che se il buon olucci tanto ebbe da fare senza venirne a capo, le epidene pestilenziali abbiano infetta la società spesse volte, ma non ille per altro di un medesimo tipo, nè in una circoscritta ontrada. Per quanto adunque ho potuto raccogliere da ali documenti appare, che assai meno frequente in Egitto bia dominato la peste nelle remote età di quel che non sia ei tempi moderni. Il Dott. Prus nel suo Rapporto del 5 magio 1846 al governo di Francia, asserisce. « Che da 194 anni vanti il dominio persiano sino alla fine della romana signoa, non sia mai stata peste in Egitto (Gazz. d. Hôpitaux az. médic, e Gazz. delle scienze medico-fisiche, red. d. D.

Bettazzi, num. d. 2 lug. 1846). Se guesta non è tutta la verità, induce tuttavia ad ammettere la minor frequenza del morbo in allora che gli Egizii si attenevano rigorosamente. come attesta Erodoto, all'igiene fondata dalla loro sublime sapienza. Venuti i maomettani la bisogna incominciò ad andare altrimenti; sicchè scorrendo gli annali musulmani (vedi Rampoldi) bene spesso vi si trova fatta menzione della apparizione della peste: ben' inteso nella monarchia araba, che vastissima era. Come, quando, minutamente ora non dirò. Potè passare qualche lustro senza peste l'Egitto, ma si sono anche avuti dei lunghi periodi in cui il paese ne è restato afflitto annualmente. La conseguenza che può congetturarsi da tale andamento corrisponde realmente al fatto, che la popolazione in Egitto è andata di più in più assottigliandosi. Ora, dal 1844 se non erro, il crudel morbo non affligge il paese in discorso. Questo benefizio vorrebbesi da talunialtribuire dell'intutto all'istituzione quarantenaria oggimai osservata in Egitto con maggiore regolarità e vigore che ma era in principio (1830-32) di sua fondazione. Ma da questo procedimento negativo non credo tuttavia che se ne possa tirare il corollario che si vorrebbe, cioè che l' Egitto non sia focolare generatore della peste. L'argomentazione non finisce qui. Il fatto del sistema quarantenario con la non comparsa della peste in Egitto se non è sin qui assolutament induttivo, ciononostante porta ad ammettere, che la peste sit contagiosa. Ma ancorchè dubbio fosse, la logica sanitaria deve respingere qualsivoglia conato di chi volesse tuttavia sostenere, che la peste non sia contagiosa. Quest'ultima supposizione non potrà mai risolversi in certezza; sicchè le misure di precauzione saranno sempre volute dalla prudenza, ed ozioso sarà il disputare su questa materia.

Notevole è la opinione di taluni i quali nel tempo che

ammettono il contagio, ristringono poi la sua sfera di azione, attribuendo piuttosto ad un presunto principio epidemico il dilatarsi e moltiplicarsi i casi di peste. Ma intanto che viva si mantiene la questione fra epidemisti, infezionisti e contagionisti, non siamo cionondimeno ad alcun resuttato di logica induzione. Le menti, anche le più elevate, si perdono in astrazioni volendo indagare ciocchè non cade sotto i sensi, cioè la causa prima, latente, dell'epidemie, de'contagi. Si dice « il contagio essere un prodotto delle « malattie epidemiche, giammai la causa prima e necessa-« ria di queste . . . . . » (Massima che si attribuisce al Nott. Bo. Vedi Gaz. med. ital. tosca. num. 31 d. 1857 p. 260.) Con ciò, ben si intende, viene reietta radicalmente la dottrina in passato sostenuta da medici eminenti: cioè che i contagi potessero avére un'esistenza loro propria costituita dalla natura ab origine di tutte le cose. Io a dir vero non saprei nè questa respingere dell' intutto, nè l'altra in modo assoluto abbracciare; se il contagio si crei in associazione de' fenomeni morbosi: se sia effetto e non causa di malattia. Credo che contagii vi siano esistenti ex sè al modo di tutte le varietà de' corpi organizzati e non organizzati; ma credo e ritengo ancora che la condizione patologica dei viventi sia capace formarne de'nuovi, ed anche di identica natura si formino nelle identiche e ricorrenti malattie popolari; e che ciò avvenga appunto nella peste bubbonica. Se preesistesse il contagio, ossia una materia nociva capace di riprodursi nell'organismo vivente e propa-Bare da uno in altro individuo la peste, come si potrebbe egli spiegare tale sua esistenza ad un tempo inattiva, inerte Per lungo volger d'anni?

XXVII. Fu mossa interpellanza al comitato di igiene Dubblica dall'autorità governativa in Francia, « se la peste 39

esiste in Egitto o altrove allo stato sporadico », e fu risposto negativamente. (Gaz. med. ital. tos. 5 apri. 1853 n.º 14). la altro precedente rapporto dell'Accademia di medicina al medesimo governo francese erasi dichiarato, « potersi stabilin nel modo più evidente che la peste deve essere considerata in prima linea fra le malattie epidemiche ». (Gaz. di sci. med. ec. Bettazzi, 15 lugl. 1846). Ma quel precedente rapporto ammette ad un tempo anche la peste sporadica: checchè si dica differire questa dalla epidemica. Frattanto oggimai è adottata la decisione del comitato d'igiene, siccome ho accennato al § XXIII. Tuttavia per servire all'intelligenza comune de' miei lettori, lasciando in disparte la classazione delle malattie che suol farsi nelle scuole in sporadiche, opdemiche ed endemiche, dico: che i morbi per la loro causslità possono dividersi in due principali sezioni: Morbiumi versali: morbi individuali. A quest' ultima sezione appartengono le malattie sporadiche, e dico individuali inquantochè il loro fomite è nell'individuo e la causa occasionale esteriore non istà in tale o tal'altra materia per natura contriria all'economia animale, ma bensì nel disordinato modo di vivere, come sarebbe lo esporsi incautamente de l'intemperie dell'aria, ec., ec. I morbi dell'altra sezione contradistinguo con l'appellativo di universali, attesochè si svolgono per l'azione che sull'organismo vivente vergono ad esercitare materie contrarie alla vita diffuse fattamente che nel medesimo tempo possono attaccare mole persone. Questa categoria, ben s'intende, abbraccia le mar lattie miasmatiche, le contagiose, l'endemiche, e le epide miche. (Le ultime due comprendonsi sotto la denominazione di pandemiche.) Le esalazioni de' corpi che hanno cessalo di vivere, tanto più ove siano assuolati in siti paludosi, costituiscono i miasmi; ed è presumibile che alla costituzione

i questi concorra altra materia uliginosa scaturiente dalle iscere della terra, di qualunque natura si sia, nociva empre all'economia animale nella circoscrizione dei uoghi di tali esalazioni miasmatiche. I miasmi da' corpi norti com'ho detto; i contagi al contrario si elaborano ell'organismo de'viventi, si riproducono in essi, e da uno n altro individuo si trasmettono per contatto immediato; ed avvi ragione di credere che si comunichino anche per infezione; cioè che un individuo affetto da malattia febbrile contagiosa, diciamo di peste, costituisca intorno a sè un ambiente quantunque ristrettissimo di materia atta a comunicare ad altri la medesima malattia; ma non più di tanto. All'infuori del ristrettissimo ambiente e dell'organismo de'viventi, reputo vano il cercare la esistenza di qual si voglia contagio. Inquanto alla terza serie delle malattie universali, cioè l'endemiche, hanno un che di arcano il quale a noi non concede sennonché la pura osservazione di fatto. Eccomi all'ultima serie. Sarebbe cosa troppo umiliante per l'arte salutare se si fosse ristretti alla pura definizione del rocabolo epidemia, che significa moltitudine di persone malate lel medesimo tempo e luogo da un'istessa malattia. Ma da che provengono le epidemie? Alcune volte ne è facile la investiazione, come quando, per esempio, sono causale da irregolaità delle stagioni. Egli per altro è un fatto che il maggior lumero dell'epidemie, o voglia dirsi malattie popolari, dipenono ciascuna da un principio specifico, il quale vizia l'aria enza che se ne possa veramente rintracciare la vera e enuina natura. La peste bubbonica suole regnare epidemiamente; frattanto io sarei inclinato a credere che la non ipenda, come le tant' altre epidemie, da un principio specico sui generis, ma che piuttosto il clima dell'Egitto e paesi mitrofi ove essa domina produca nella costituzione fisica

degli abitanti un modo di essere per il quale essi si rendono suscettibili allo svolgimento di questa anziche di altra forma morbosa al sorgere di qualche causa universale perturbatrice la economia animale.

XXVIII. Le tre varietà di morbi, di cui ho parlato, ottalmia, dissenteria e peste affliggono più che altre mai l'Egitto, ma altre malattie speciali, e talune endemiche, vi regnano ancora.

## DEM-EL-MOUIA.

Gli arabi in Egitto danno questo nome, dem-el-movia. che significa sangue e acqua, a quella stessa malattia cui piacque ad Alpino appellare horrendissimus morbus, caralterizzandola per identica alla tisomania de' Greci (De med. degy. lib. I.). Pugnet al contrario nel dem-el-mouia non vede che una delle tante varietà della febbre perniciosa; è però sostiene che debbasi curare con la china; opponendosi così al metodo praticato dagli Egizii, che, al dire dello stesso Alpino, consiste nel salassare il malato ed applicargli ventose scarificate. Io, a dir vero, questa terribile malatta dominante in Egitto non ho avuto luogo di osservare, ne conosco se altri ne abbia debitamente trattato all'infuori dei due precitati medici scrittori; l'ulfimo de' quali, Pugnet ne parla a lungo nelle sue Memorie sulle febbri maligne ! pestilenziali del Levante (in principio p. 38, e in fine p. 312 ediz. di Milano 1804). Al dire di Alpino l'orrendissimo morbo precipita alla tomba quando meno un si accorge di esserne preso; sicché non è raro, dic'egli, vedere un individuo dopo avere tranquillamente cenato cadere in frenesia, e quindi appresso in sonnolenza quasi letargica espirare l'ultimo fiato. S'è osservato che la malattia in discorso

è tanto più frequente in Egitto nella prima estate, allorquando vi domina il vento Khampsyn; l'insolazione n'è la causa più frequente, però il cervello l'organo a preferenza altaccato; conciossiachè i morti di dem-el-monia presentano nella cavità del cranio stravasi e indurimenti cerebrali.

### MALATTIE CUTANES.

XXIX. La lebbra. Questa schifosa malattia non è frequente in Egitto tanto quanto eravi in altri secoli, e quanto la è tuttora in altre provincie del turco impero, nell'isola di Candia, noterò ad esempio. L'erpete, la rogna sono forse in Egitto assai meno frequenti che in Europa. Ma il vaiuolo vi assume quasi sempre un carattere maligno, e vi produce gran mortalità nell'infanzia.

Elefantiasi degli Arabi (quondam della dei Greci): Deformità dello scroto. Regna nel sesso maschile in Egitto un tal malore per cui lo scroto negli adulti lentamente aumenta; ed in alcuni casi, benchè rari, assume volume enorme da raggiungere il peso di 100 chilogrammi (dice Samuel Cooper, Diz. ec.) Quest'affezione (ernia carnosa d'Alpino) risiede dell' intutto nella sostanza intima ed immediata dell'integumento scrotale, senza per nulla interessare l'interni involucri de' testicoli, per cui non entra nella categoria de' sarcoccli. lo crederei poterglisi assegnare il nome di sarcoma dello scroto. Forse prima di Larrey non vi fu in Egitto chi pensasse all'esportazione di siffatti tumori. Egli si accinse all'opera, e ne operò di quelli che pesavano le 70, le 80, e dicesi, sino 120 libbre (di 12 once?) Ma ei poi troppo congetturò sulla patogenia del morbo. Egli pretese \*ssegnare la causa di questa speciale vegetazione morbosa lello scroto, ch'ei dice propria de'paesi caldi; ed in ciò

ha trovato valida opposizione, come può vedersi nel Dizionario chirurgico di S. Cooper (alla voce Scroto). Trovo nella Gazzetta delle scienze mediche (Bettazzi) del 2 luglio 1846, che Larrey sia stato vivamente consutato anche da Velpeau. Fu poi lo stesso Larrey di opinione, che la malattia dello scroto di cui si parla sia la stessa elefantiasi, pur troppo dominante in Egitto; per cui è invalso il sistema ne' medici europei in Egitto di appellarla appunto elefantiasi dello scroto. Questo modo di assimilare le malattie sulla pura e semplice forma esteriore è un pretto empirismo. lo non posso dire di avere osservato molti casi, ma almeno perdue volte ho veduto esportare in Egitto da mano esperta si, ma forse con troppa franchezza, di sì fatti tumori dello scroto, e veduto negli individui operati riprodursi i tegumenti rapidamente in forma sanissima sopra i testicoli, lasciati ciondoloni al nudo nell'operazione. Oggimai con tutta facilità e buon esito si eseguisce in Egitto la operazione in discorso-(Nel momento ch'è per andare in torchio questa pagina trovo negli Annali, ec. Omodei, v. 176 p. 98-128, fas. d. apr. 1861, un sunto ec. ove si cita buon numero di coloro i quali hanno eseguito di tali operazioni). Ora, quando pur fosse la elefantiasi malattia essenzialmente locale il che non credo, se si ammette che di questo genere sia pure l'ingrossamento dello scroto in discorso, come si spiega il rapido e normale riprodursi dei tessuti tegumentali, dopo la operazione in quella stessa località affetta? Ciò non si concilia certo coll'ordinario procedimento dell'elefantiasi, malattia ribelle infruttuosamente studiata dagli Arabi (sino dal IX secolo) e dai moderni altresì (a). Checchè se ne dica

<sup>(</sup>a) È rimarchevole sulla elefantiasi la monografia del tedesco D. G. Denielsen, della quale ha reso conto il periodico milanese. ( Omodei vol. [57, p. 313 del 1848) Altri autori più di recente sono citati nel medesimo periodica

ai più recenti medici scrittori, non resti dimenticato, raporto all' Egitto, Pugnet. Questi fa soggetto di lunga nota a calce alla quinta ed ultima delle sue Memorio (op. cit. 316), dalla quale rilevasi la frequenza dell' elefantiasi in gitto non solo, ma più come vi fossero mal visti i francesi ella celebre spedizione. Egli, Pugnet, racconta, che propotosi di erigere in Damiata un nosocomio, avutane autoizzazione dal generale Menou, per curarvi appositamente malati di elefantiasi, all'invito di sì umanissima prestatione moltissimi di tali malati presentaronsi, ma quando ntesero che per curarsi avrebbero dovuto stanziare nei pedali francesi, tutti, colla medesima celerità che erano accorsi, disparvero; dubitando essi, dice lo stesso Pugnet, che totto il manto di umanissima beneficenza, i francesi covassero un esecrando attentato.

Fra le malattie cutanee dominanti in Egitto Pugnet annovera una tale eruzione sotto il nome di Habbe-Nil, che reputa essere varietà dell'erpete volante, prodotta dall'uso, in certi tempi, dell'acqua del Nilo (op. cit. mem. ec. p. 29, 30, 31). Anche il dott. Lodovico Frank ha parlato della medesima eruzione, se non erro, sotto altro nome, cioè di Aesch-el-Medina (che in lingua araba significa, vitto della città), non sapendo questi per altro a che attribuirne la causa (Frank, Opuscoli ec. p. 224 e 234). Io dubito che la eruzione in discorso sia la impetigine confluente pruriginosa, la quale in forma di piccolissime pustole in tempo della più calda stagione è frequente non solo in Egitto, ma anche in altri paesi ove all'eccessivo calore si associ la secchezza

an. 1861 vol. 176, p. 127-28). Un rimarchevole articolo sul medesime soggette firivaci il D. Bettazzi nella sua Gazzetta sino dal 1844 (num. 7) ed altri (che e citato) negli anni appresso. Del reste queste mie citazioni sono a puro titole i esempio.

dell'aria. Se è come io penso, Pugnet e Frank avrebberdato a tale eruzione, comunque da loro diversamente appel lata, soverchia importanza. Piuttosto è notevole come in Egitto sia invalsa la opinione che sia segno di favorevole acclimatazione se al forestiere che va a stanziarsi cola si svolga la impetigine anzidetta. Questa impetigine in me si manifestò ben tosto in Alessandria, ma frattanto anche dopo che mi allontanai dall'Egitto siffatta eruzione mi si è riaffacciata annualmente nell'estate sinchè ho percorso paesi caldi: anche in Palermo; è sempre scomparsa da sè, non avendo fatto mai uso di alcun farmaco.

La pellagra. lo era nell'idea che nel presente quadro nosologico la pellagra non dovesse essere che un'espressione negativa, e dovesse bastare il dire con due parole: il crudel morbo non ha invaso l'Egitto; ma la scienza medica non è in condizione che basti la storia pura e semplice de'fatti. A prova che il mais non sia la causa occasionale della pellagra taluno ha addotto ad esempio l' Egito; dicendo là non si conosce pellagra, quantunque il basso popolo si cibi di gran siciliano. Il dott. Filippo Lussana oppone, sulla fede del dott. Bey Pruner, dicendo che casi di pellagra perfettamente identici a quelli d'Italia siansi constatati in quest'ultimi tempi anche in Egitto (Annali ec. Omodei, or Griffini, vol. 170, p. 75, an. 1859). Ma mentre qualche caso isolato, che potrebbe anche dal sig. D. Bey Pruner essersi equivocato, non è prova bastante per sostenere che l'Egitto non va immune dalla pellagra, la sua mancanza per nulla giustifica l'altra prima induzione, giacchè il gran siciliano, come ho detto al § IX, lib. IV, non è alimento esclusivo in nessuna delle classi in Egitto.

#### ALTRE MALATTIE.

XXX. Le veneree, e segnatamente le ulceri, sono freuentissime in Egitto. Il dot. Frank (op. cit. p. 237) aveva sservato, che carichi di mal venereo sono i negri de' due essi provenienti dall'interno dell'Affrica in Egitto, nella ista loro qualità di schiavi. Osservazione la quale sta cono, se non clide affatto, l'opinione che il mal venereo rieta la sua origine dall'America.

Per calcoli delle vie orinarie. Il calcolo della vessica è mune nel Basso e meno frequente nell'Alto Egitto, dice ross, prof. di chirurgia a Louisville in America, citando lot. (V. Annali ec. Omod. vol. 164, p. 570, an. 1858). Ma m meno della frequenza del male è rimarchevole il metodo ne dagli Egizii praticavasi per liberarsene; cioè di estrarre calcolo dalla ressica dell' uomo senza incisione; il qual medo è riferito da Prospero Alpino (De med. aegy. lib. III p. 14). Avverti, che Eistero nel suo Trattato di Chirurgia, Vol. Il, p. 116), citando lo stesso Alpino, singolarizza i si. e Gli Egizii, ei dice, per i calcoli arrestati nell' uretra usano legare il pene al disotto dell'arresto e di spingere l'aria col fiato nell'uretra che avanza al di qua, onde gonfiata si dilati e lasci scorrere il calcolo dal sito ove erasi arrestato. » Questo tal metodo è addotto ad esempio da alche più recente autore sul subietto della dilatazione ll'uretra, (Annali, Omodei, 1824, vol. 32, p. 261), afferando che praticavasi circa tre secoli fa in Egitto, nel modo e sopra ho detto colla pressione dell'aria.

Clorosi nell'uomo. Questo è il nome assegnato dal Dotr A. Greissinger ad una speciale malattia caratterizzata i deficienza di globuli rossi del sangue, di cui a parer suo il clima dell'Egitto ne sarebbe fomite. A maggiore schiarimento di questo genere, nuovo almeno di nome, rimando all'opera originale, della quale frattanto fan parola gli Annali, ec. (Omodei or Grif. 1853, vol. 152, p. 442).

Furia infernale. Questo è nome veramente di un verme, ma verme che produce una letale malattia la quale si osserva in Egitto in di quelli individui negri provenienti e dalle regioni superiori del Nilo, e dall'Arabia, paesi nei quali tale verme si genera, essendo peraltro tuttora questicne se si riproduce nelle acque palustri, o se ha nascimento nell' organismo umano e de' bruti per generazione spontanea. Avvi ancora incertezza, per quanto è a mia cognizione, se la furia infernale (l'aerch medine, o vena medinense: Fartil degli arabi, che significa verme lungo) costituisca una sola specie, o più. Il celebre Pietro Frank all'articolo impetigini del classico suo Trattato di medicina pratica così si esprime. « Il gordio acquatico, il dracuncolo, o vena me-« dinense e la furia infernale, tutti e tre questi animali vi-« venti nelle acque palustri, ci dice, bevute dai vitelli, ca-« valli, porci, ed anche dall'uomo, da quando a quando a penetrano nel corpo sino alle ossa, producendo intollera-« bile prurito.... ». Altri, il gordio, il dracuncolo, la suria infernale comprendono insieme sotto la denominazione di Draconia Aeginetae . . . . Ma non comportando il presente mio lavoro lo estendermi sul subietto di questo parasita, su del quale tanto è stato scritto, mi limiterò ad aleune citazioni. Larrey ne parla nelle sue Memorie (vol. I, p. 223) e fa menzione di un caso osservato a San Domingo, in cui il verme presentavasi alla congiuntiva dell'occhio. Riguardo all' Egitto Lodovico Frank ne dice qualche cosa nei suoi opuscoli ec. (p. 235-237). Sotto il punto di vista zonlogico merita l'articolo del dott. Maissonneuve, inserito negli Archives generales de médecine (Paris, 1845). Nella Gazzetta medica (Bettazzi, giug. 1844 num. 11), trovi — Brevi cenni sul Gordius medinensis del dott. Elia Rossi, ch'io reputo produzione alquanto istruttiva. A me è occorso poche volte di vedere persone affette dal verme in discorso, ma ebbi a soddisfarmi pienamente in osservando la speciale agilità con cui il paziente ad intervalli di più ore da sè stesso traevasi a poco a poco il verme residente dentro le sue membra, sottile quanto una corda di violoncello, ma lunghissimo (oltre un metro). In Cairo frattanto trovansi di coloro, nativi del Soudan, i quali di professione cavan fuori la furia infernale dalle membra de pazienti con la necessaria agilità onde il verme non si tronchi, che in tal caso il malato soccombe.

Il torbo (detto bast a Dongola), terribile malattia consistente in esulcerazioni accompagnate da atrocissimi dolori e che le più volte termina con sfacelo e distacco delle articolazioni, vuolsi sia l'esito della elefantiasi, ossia il suo massimo grado di malignità; il che ha pur troppo luogo in Egitto (Diz. d. scie. med. alla voce endemique, ediz. d. 1813).

Negli Annali u. di medicina (Omodei) ragionando della geografia e statistica medica del ch. Boudin si riporta a titolo di esempio delle malattic endemiche, il passo ove l'autore designa sotto i due nomi di distoma e di anchilostoma, un tale morbo proprio dell' Egitto (Ann. fasc. del luglio 1857 p. 214). Io, parlando del clima dell' Egitto (lib. III, § 45) ho citato il quadro che include la or notata designazione. Ma cosa dirne di più? Confesso di non sapere di che malattia si tratta sotto i due indicati nomi: congetturo che stiano a significare affezione delle fauci accompagnata da senso di stringimento.

Regna in Egitto una speciale malattia a cui assegne-

rò il nome di marasmo dei lattanti, non sapendo che sia sotto qualsivoglia altro nome stata descritta dagli autori. Questa speciale malattia dà segno di sua esistenza ne'lattanti coltà comparsa di un piccolissimo tumoretto, or sollo la lingua, ora nelle gengive. Il tumoretto in breve tempo cambia forma e volume. Si prolunga e discende nell'esofago, nello stomaco, e ad un tempo trasuda un umore di pessima indole; e ne resulta, pare per l'azione di que st' umore di patologica formazione, una diarrea colliquativa nel lattante che ne è affetto; la scena si chiude con mortale marasmo, se ne' primordi del male non venga estirpato il predetto tumoretto. Questa cura è riserbata a talune donne in Egitto che ne fanno professione; conciossiache i medici, a confessione del vecchio pratico Morpurgo, reppure banno occhio (od almeno nou avevano ne' tempi andati) di diagnosticare sulla esistenza di siffatta malattia dei lattanti. Io ebbi luogo di osservare qualche caso di questa specie di malore; e ne ebbi poi relazione dall'egregio su Dalmass, direttore della casa di commercio del sig. Anastagi Forse da quel tempo ch' io fui in Egitto i medici europei avranno studiato la malattia dei lattanti di cui ho appena accennato. Sì, sia detto a giustizia del vero, la branca sanitaria nel corrente secolo s'è di alquanto illustrata per la concorrenza di medici europei in Egitto.

XXXI. L'Egitto di oggi certo non dico sia l'Egitto di que' tempi felici in cui un *Omero* ne decantava l'alla sapienza sanitaria; in cui dai sapienti Greci apprendevasi dagli Egizii la medicina (a); in cui il sommo Galeno non accordava titolo di professore di anatomia a chi non avesse

<sup>(</sup>a) Intorno a ciò ha scritto il uostro valentissimo Cocchi, e merita leggera l'intero passo che trovasi nel II de'suoi discorsi (p. 87 ediz. di Firenze [78]) ova parla dell'uso medico che gli antichi facevano dell'acqua fredda.

studiato all'accademia di Alessandria. Ma ciò nondimeno è rilevante il progresso, partendosi dall'epoca di Prospero Alpino (1580-83), o meglio dall'eminente fisico di Slesia, Lange (o Langius, defunto nel 1565), autore dell'opera inlitolata De sirmaismo et ratione purgandi-per vomitum ex aegyptiorum inventi (B. brit. di Watt). Dopo Alpino, ad illustrare la medicina degli Egizii concorreva il Coringio (o Coringius morto in Almestadt nel 1681) colla sua opera De Hermetica aegyptiorum vetere (1648). Di un Poncet medico sa menzione la storia, che stabilitosi in Egitto nel secolo XVIII fu costui ricercato per curare il re di Abissinia. Egli vi andò in compagnia di due missionarii, ed il caso viene notato per questo che. Poncet resto addoloratissimo per la morte di uno dei due suoi compagni, credendo formamente che l'estinto fosse profeta (Leyden e Mur. Viaggi in Aff. vol. 4, p. 192). Fra i più distinti viaggiatori del secolo passalo, che hanno perlustrato la classica regione del Nilo, contansi dei medici. Un Sonnini, un Olivier, un Volney ed altri delle umane infermità dominanti in Egitto occuparonsi (di Olivier vedi Viaggi ec. vol. 2, cap. XI, di Volney vol. 1). Ma è dalla celebre spedizione in poi, che, sia per l'esercizio pratico, sia per la dottrina sanitaria, l'Egillo è entrato in una rimarchevole fase di progresso. Dalle più colte nazioni, Italiani, Inglesi, Francesi, Tedeschi, Iberi, ec. vi hanno affluito, e tanto maggiormente da dopo che M.d Ali, dal nulla divenuto quasi sovrano indipendente e conquistatore, prese (1816) ad organizzare in Egitto armate sulla norma del sistema europeo. Per la quale organizzazione pur troppo ebbe a fare ricorso ad ufficiali sanilarii delle colte nazioni. Può ragionevolmente supporsi che nella moltitudine di coloro accorsi in Egitto col nome di medici ve ne siano stati non pochi di pochissima capacità.

Ma siccome la fortuna non di rado è avversa alle persone di merito: le più volte per disetto di governanti, in sorze di questa trista anomalia pur troppo è avvenute che medici studiosi, di chiara intelligenza sono andati ad offrire l'opera loro al turco, a cercare pane in Egitto. Cocchi ! tu foste si di questo numero. Bologna ti die i natali, ma per vivere l'aria soltanto, sicchè alle turchesche ed arabe maomettane genti il tuo preclaro sapere nella sfera sanitaria offristi venturiere. Ahi misero! giunto ad esser medico del guerriero Ibrahim, per disagi della guerra, lograto il como, esalasti lo spirito in bella età senza conforto nei siriaci campi (cirea il 1840). - Arroge alla accorrenza di medici europei la instituzione (comunque difettosa) di scuole medico-chirurgiche in Egitto. Ma dirò in breve. Là, ove il campo della scienza sanitaria era decaduto e divenuto sterile al pari del deserto che quella fertile valle del Nilo cinge, oggi ritorna ad essere campo coltivato. Ne deve tacersi, che anche i successori del sagacissimo M.d Alì, benchè cessate le imprese guerresche, hanno offerto buoni stipendi per il servizio sanitario civile; ond' è che oggimai vi sono in Egitto medici ed istituzioni sanitarie in condizione da rivaleggiare quasi quasi con taluni stati che diconsi civilizzati. Ed invero al presente l'Egitto somministra non poca materia per gli Annali delle scienze mediche. Trovo in quelli redatti dal successore del defunto Omodei rassegna di varie memorie sulle malattie dell' Egitto pubblicate da un tal sig. Greisinger, una delle quali ha per soggetto la così da lui detta clorosi virile (che ho notata avanti), altra la tubercolosi (Ann. ec. 1854 vol. 148, p. 643; e 1855, vol. 152, p. 442.). Del sig. Bilharz una lettera diretta dal Cairo al prof. Siebold sul soggetto dell' elmintologia (an. 1854, v. 147, p. 112). Anni avanti, nel 1844, la Revue de l'Orient dava il sunto (vol. 4, p. 30 e

166) di una elaborata memoria sullo stato igienico dell'Egitto scritta dal dott. Lautour. Il fondatore della scuola veterinaria in Egitto (1827), sig. Humont ha pubblicato in Francia sino dal 1843 un'encomiata opera nella quale fra le varie cose tratta delle razze de' cavalli esistenti in Egitto e di altre materie attinenti alla zoojatria. Bene inteso, io non faccio queste citazioni se non che a titolo di esempio di produzioni dell'ingegno come quelle che illustrano la geografia nosologica, ec. A questo titolo è anche più rimarchevole il quadro del dott. Isamvert, dato alle stampe per mezzo della Società biologica di Parigi, sulle relazioni somministrategli, come ei dice, da Burguiérs, professore alla scuola medica in Cairo, e da Richard, medico in capo della spedizione al Soudan. Questo quadro (di circa tre pagine), o prospetto della condizione nosologica dell' Egitto compilato dal dott. Isamvert, è stato riprodotto dalla Gazzetta medica di Parigi (num. 4 del 1857) negli Annali u. di medicina in Milano (1857, vol. 160, p. 443) e probabilmente in altri periodici; onde, come cosa divulgata, io mi limiterò a darne il sunto. « Le febbri, dice Isamvert, in Egitto presentano « alcuni tipi poco noti in Francia . . . La febbre intermit-« tente, comune in Alessandria ove spesso assume il tipo « (ossia il carattere) pernicioso e vi mena stragi, non esiste « in Cairo. La scarlattina e il morbillo non sono per nulla « comuni in Egitto; raramente vi si osserva l'angina e le a affezioni difteriche (vuol dire l'angina maligna, ossia a l'ulcus aegyptiacum?) Rare vi sono le malattie acute di pet-« to. La tisi (polmonale) è quasi sconosciuta presso gli « Egizii, non vi si osserva che nei negri del Sennar e « del Soudan, nei quali il clima del Cairo si rende effettiva-« mente freddo. Le affezioni intestinali, sopratutto la diar-« rea (e dissenteria), sono assai frequenti in Egitto, e

« con tendenza al cronicismo, al marasmo letale : . . . « L'anemia vi è molto frequente, e raramente giova a de« bellarla l'uso de' marziali . . . . Le affezioni nervose, le
« cerebrali, i rammollimenti, i vizii organici del cuore vi
« si osservano ben di rado. Fra le affezioni cutanee li
« lebhra, elefantiasi, psoriasi vi sono molto comuni; e le
« affezioni sifilitiche anche ». È da notare che in questo
prospetto non si fa menzione della peste se non che in
senso negativo, per dire che la è da lungo tempo (?) scomparsa dall' Egitto. In quanto all' ottalmia, Isamvert asserisce
« di non avere osservato in Cairo che pochi casi di congius« tiviti purulente, ma capaci di perforare il globo dell'oc« chio in pochi giorni, peraltro suscettibili di pronta gua« rigione, ei dice, praticando energica cura antiflogistica ».

XXXII. Avvi cosa che strettamente parlando non riguarda la facoltà medica; tuttavia essendo di tal costumanza da richiedere in qualcho modo opera chirurgica, in questo capitolo ne farò parola. Voglio dire dell' uso barbaro praticato più che altro in Nubia, ma anche in Egitto, di mutilare dei genitali i giovanetti: renderli eunuchi onde lirarli su a custodi delle donne. In questa pratica di chirurgia refrattaria frattanto si tiene tale atrocissimo metodo che spinge alla tomba il maggior numero degli operati. A te, o saggio Sultano Abdul-Aziz ch' hai renunziato alla poligamia, spetta dar legge che questa nefanda pratica dell' eunuchismo non sia più. In quanto al sesso femminile, avvegnachè abbia nel libro III fatta parola del costume di recidere la clitoride, è notevole che presso alcuni autori si dice di più si dice essersi costumato di castrare le femmine (a). lo voglio

<sup>(</sup>a) Ab-Alexandro parla delle nazioni di Arabia che eastravano (dicesi) le donne sull'esempio degli Egizii. Ateneo narra, sulla fede di Xanto, che Adra-

supporre che tale vocabolo siasi usato abusivamente, e che per castrazione nel bel sesso si debba intendere la escisione della clitoride, e delle ninfe se vuoi. Ma questa mia supposizione, di avere gli autori usato indebitamente la parola castrazione rispetto al sesso femminile, non deve arrestare i profondi indagatori della storia de' costumi de' popoli, essendo importante il chiarire in che veramente consistesse la predetta castrazione.

mile, re di Libia, faceva pure castrare le donne per servirsene come ennuchi ». (Nota alla nuova ediz. del Trat. di chisurgia di Sabatier, vol. 3, p. 233, all'art. idropisia cistica).

# LIBRO VI. ED ULTIMO

# COMMENTO SULLA GEOGRAFIA DELL'AFFRICA RISPETTO ALL'EGITTO.

Quid novi fert Africam?

(PLINIO, l. 8, c. 46.)

L' Affricano degradato dalla sua condizione di uomo, sembra che dal destino sia stato riserbato per sempre(?) al servaggio.

(Volney, Rov. degli imp.)

I. Ozio e azione: due categorie nelle quali tutta si comprende la società; la prima de'consumatori inutili, frattanto che l'altra componesi di individui attivi: e se una buona parte utile, però non pochi macchinatori a pregiudizio del pubblico e dei privati. Fra gli uomini di azione, non v'ha dubbio meritano lode i viaggiatori di esplorazione e tanto più quelli dell'affricana terra, come coloro che veramente agiscono in forza di schietto eroismo. Un paragone. Il genio militare pone, egli è vero, a gran rischio la vita, ma il soldato, e con maggiore facilità, orribile a dirsi, se di efferata indole, nelle avventure guerresche può inalzarsi a tanto da predominare in tutto, sino ad arrogarsi la sovranità di uno o più stati; di che memorabile esempio ha lasciato impresso nel secolo presente e ne' secoli avvenire il conquistatore de' di nostri. Ma ben' altra, fosca prospettiva di pericoli con lieve speranza di tenue premio deve affacciarsi alla mente di colui che si accinge ad un viaggio per l'interno dell'Affrica. Ei deve aspettarsi continue aggressioni, disagi, sofferenze senza fine: trovarsi espelo a morire di fame, e peggio ancora, a morire di sete, o ilaniato da belve, avvelenato o strozzato da orribili serenti. Ed appunto siccome che rari gli uomini di eroica irtù non è dato contare che scarso numero di viaggiatori on lo scopo di esplorare le interne regioni di quell'antica arte, ancor tre volte più estesa di tutto il continente uropeo (a).

Ne' precedenti libri e particolarmente nel primo, ho atto menzione di più d'un viaggiatore per l'interno del-'Affrica; ma nel frattempo di questa mia produzione ben iltri intrepidi sonosi accinti a simiglianti imprese. Le mie pagine non son tali da tramandare alla posterità i nomi di sapienti viaggiatori, che tanto meritano; tuttavia ad esprimere la mia intenzione di rendere memorabili i merilevoli, noterò quelli, fra le maggiori celebrità, che sono a mia cognizione. Il moldavo isdraelita, Israel Benjamin, è tenuto per uno de'più giudiziosi ed intrepidi viaggiatori de di nostri (dice la Gazz. di Voss) da Petermann, da Ritters ed inclusive dall'affettuoso ed elegante descrittore della natura, dal celebre Humboldt. Ha infatti Israel Benjamin sino dal 1845 dato alle stampe più di una relazione de' suoi viaggi in varie lingue, ebraica, araba, francese e tedesca: una di queste relazioni è intitolata - Otto mni di viaggi in Asia ed in Affrica. — ¡ Ciò rilevo dal Mon. losc. del 23 sett. 1858. Forse a questo viaggiatore isdraeila. che un nuovo viaggio ha intrapreso per l'Asia, riguar-

<sup>(</sup>a) Ne' primi del presente secolo, al dire di Malle-Brun, la estensione del-Affrica era di lunghezza leghe 1920 e 1650 di larghezza; l'intera superficie 750,000 leghe quadre. De la Palme nel suo Compendio di geografia assegna anzi medesimo continente 8,500,000 miglia quadre. Oggi invece da Foissac (Motr. l. 2, p. 241; rilevasi avere l'Affrica 1,133,260 leghe quadre, e 3,300 di coste rittime.

do all'Affrica altri sono da preferirsi. La Società geografica di Parigi frattanto premiava (nel 1855) della medaglia di argento il sig. Golton in riguardo alle sue esplorazioni al sud-ovest della gran penisola. Allo sventurato Anderson di Svezia, ucciso da un elefante nel 1857 (V. la Patrie d. 4 gen. 1858), si deve la prima relazione circostanziata del lago N'gami, sito nella predetta regione del sud-ovest (Bib. u. di Ginev. 1856 v. 32 p. 363). In fatto di lagbi è notevole quello scoperto nel 1849 da Oswald nella regione del Capo di B-S.; di che gli Annali della propaganda hanno parlato (fas. 134, p. 29, an. 1851). Fra i più distinti è l'inglese Richardson, il di cui Viaggio, del 1850-51, s'è pubblicato nel 1853 in Londra, e del quale ha dato conto la B. u. di Ginevra nel med. anno 1853 (vol. 4. p. 290). Due savoiardi, Brun-Rollet e Vaudey, rimontando il Nilo-bianco hanno espiorato il Soudan. Ma che! Vaudey con insieme quindici de' suoi uomini furono assassinati nel villaggio di Gondacoro da gente della tribù de' Barry: ( Mon. tosc., 21 lug. 1854). Frattanto, l'altro, Brun-Rollet ha dato alle stampe un bel lavoro, intitolandolo - Studii sull' Affrica centrale: il Nilo-bianco e il Soudan, costumi ec., — del quale ha pur parlato la *B. u. di Ginevra* nel 1855 (vol. 30, p. 128). Barth e Overweg alemanni incaricati dal governo prussiano di unirsi a Richardson per fare osservazioni scientifiche ed esplorare il lago Schad, ch'è un vero mare interno, intrapresero il disastroso viaggio. L'uno, Overweg, vi morì (La Patrie, 8 dec. 1852 e 4 mar. 1853); l'altro, Barth, in Torino nel 1860 è stato fatto cavaliere da S. M. Re Vittorio Emanuele (Di questa nomina fa motto il Mon. tosc. nel numero 228, an. 1860). L'ungherese magiaro, Ladislaus, ex-luogotenente di marina ( B. u. di Gin. 1853 v. 36, p. 113), il missionario Sapeto (Ann. de' viag. lug. 1845), il dotto nu-

mismatico Krathy, han fatto nell'Affrica essi pure prova di ben penose esplorazioni. Ma Krathy forse senza tanto internarsi ha potuto far tesoro di circa 2000 monete antichissime, con che è tornato in Vienna nel 1855. Levaillant del bel numer'uno, figura altresi come autore dell'opera intitolata - Piante e ritratti de' differenti popoli dell' interno dell' Affrica — edita in Parigi sin dal 1844; ove, nov' anni dopo, nel 1853 ha pure pubblicato i suoi Studii sull' Affrica il conte d' Escayrac de Lauture, il quale già per il lasso di ott'anni aveva percorso il paese di cui parla; ed aveva presentato all' Istituto di Francia due memorie intorno alle strade dal Nilo al mare, al commercio del Soudan orientale ec. (a). Ma più notorio ancora si è reso il nome del conte d' Escayrac dappoiche su nominato nel 1857 direttore (credo dal vice-rè d'Egitto) di altra progettata spedizione all'origine del Nilo, la quale poi non ebbe esito, e resta tuttora ignota la sua sorgente (b). Checché ne sia, in quell'anno, 1857, annunziavasi ne' Giornali essere di passaggio per Alessandria due uffiziali piemontesi, uno de' quali il conte Mosti, per alla volta dell' Abissinia ad un tanto scopo; ( Mon. tosc. 2 gen. 1858), e similmente ad oggetto di scoprire la origine del misterioso fiume il sig. Ombroni, lombardo, si è messo testè in viaggio (Mon. tos. 1861, n. 3 e seg.). Lottare contro tutti i pericoli sia, ma chi può contro le inique leggi? Se

<sup>(</sup>a) Comptes rendus, num. 1 gen. 1851, p. 17. Anche la B. u. di Ginepre, gen. 1854 vol. 25, p. 126, può vedersi sul proposito del sig. conte d'Escayrac....

<sup>(</sup>b) Di questa progettata spedizione leggevasi nel giornale lo Spettatore egiziano, numero del 6 ottob. 1836, ed in ripetizione in più numeri, 208-261 del 1836 e 2 del 1837 nel Monitore toscano. Questo nostro giornale accurato ripetitore già nel 1835, n. 67, aveva riferito, cosa notevole, sulla Memoria letta alla Società geografica dal vecchio e meritissimo Jomard a nome del ben noto sig. Antonio d'Abbadie il quale veniva ad offrire un premio di 99 (?) piastre forti per l'esplorazione del Nilo al di là del 4.0 grado ec.

vige ancora fra noi la pena di morte, residuo com' io penso di barbara disciplina criminale, rattrista si ma non soprende la lacrimevole fine dell'eccellente Vogel, a mezo i suoi viaggi nella inospitalissima terra, giustiziato! (Mos. 10 nov. e 14 decem. 1857); conciossiachè là ove il barbarismo si incarna con la vita selvaggia una tale iniqua spietata legge è più che mai l'espressione della vendetta, del dispotismo. . . . .

Per quanto rilevo dalla Biblioteca u. di Ginevra del 1858 (V. I, p. 652) s'è pubblicato in Parigi dal sig. Lanoye un' opera che riassume l'esplorazioni dell'Affrica ec., da dopo Mango-Park sino al Dot. Barth. Probabilmente in quest'opera del sig. Lanoye vi saranno notati altri viaggiatori di quest' ultim' anni oltre a quelli ch' ho io rammentato; ma posteriormente al prenominato Barth, che ha viaggiato in Affrica dal 1850 al 1855, è venuto in gran rinomanza il dottore David Livingstone (nato nel 1813). Un tributo di lode sia adunque ancora verso di questo celeberrimo missionario inglese. Livingstone, prima di mettersi in vieggio volle bene istruirsi delle principali lingue parlale in quelle contrade dell' Affrica che proponevasi di percorrere. Di più studiò medicina, chirurgia e farmacia, onde potersi curare e curare i suoi compagni in caso di malallia Provveduto a tutto quanto meglio si poteva, il viaggio di quest' intrepido missionario è riuscito infatti de' più fortunati. Esso è penetrato dalla costa occidentale nell'interno dell'Affrica e quindi disceso sino al Capo di Buona Speranza. Il 21 giugno 1858 Livingstone scriveva da Marobert, dicendo che il piccolo vapore di ferro da esso fatto venire da Londra solcava vittoriosamente il gran fiume Zambesi, non mai esplorato per l'innanzi, fra infinito numero d'ippopotami Riconosciuto il merito di quest'insigne viaggiatore il miniero inglese nel 1857 domandava al Parlamento 5000 lire per esso in ricompensa de' suoi viaggi ( Mon. tos. 16 dec. 57); ed il consiglio municipale di Londra offrivagli la tadinanza di quella metropoli. In tale circostanza Livingme fece un discorso allusivo ai prodotti dell' Affrica di i i giornali ed inclusive il Monitore toscano (1857 n. 127) : hanno dato un sunto. Ma io non ne dirò altro, essendo r le stampe di questo viaggiatore quel più che possa dederarsi. Già Enrico Paumier nel 1858 aveva pubblicato ell'idioma francese un libro riguardo ai viaggi non solo. la più ancora intrinsecamente su i principali tratti della ila di questo celebre missionario. Quindi è venuta alla luce opera scritta in inglese dello stesso Livingstone, e la trauzione francese di M.ma H. Loreau. (Explorations dans l'inirieur de l'Afrique australe, et voyages à travers le contiient, etc.-du 1850 à 1856 par R. D. David Livigstone, traduit le l'anglais par M.me H. Loreau. Paris, 1859) (a).

Ma quale lo scopo di siffatti penosissimi e pericolosi riaggi? Annunziavasi nel 1854, « essersi costituita a Londra la cospicua società all' oggetto di esplorare l'interno

<sup>(</sup>a) La Bib. u. di Ginerra nel passare in rivista questa traduzione (1859. 101. V, p. 148) torna su Livigstone, del quale le molte volte per l'innanzi ha lariato: nel 1857, vol. 35, p. 67, nel 1858 vol. I, p. 116 ove è soggetto il viaglio di Hamilton al nord dell'Affrica, quindi a p. 363 del medesimo vol. I, an. 1838 rimandando a precedenti relazioni, in una delle quali, mi pare del setembre 1855, dice che Livigstone era restato ferito in un braccio da un leone. Per ultimo nel 1860, vol. 7, p. 326, passa in rivista la produzione di Paumier, i cui ho accennato. La B. u. di Ginerra, ottimo periodico, passa in rivista ciò he si fa in fatto di scienze e lettere; ed abbenche i viaggi non siano il soguito principale, di quelli che si vanno intraprendendo per l'Affrica sta in orno. Ha parlato, a mo' di esempio, del carattere degli affricani nel f. d. aprile 16 (vol. 31, p. 437); ma venendo poi, nel vol. 33, p. 397, a parlare del viagdi Barth, rimette in campo, che Bruce sia quelli che abbia scoperto la origine 16 blu: errore, od almeno equivoco, ch' io ho reso, nel I. lib., pelese.

dell'Affrica e convertire al cristianesimo quelle tribù » (Mon. tos. 1854, n. 256); e questo pare appunto il precipuo intendimento dell'esimio missionario Livigstone. Io non entro per nulla nella sfera de'culti, ma solo dico che sarà giustificata la utilità della religiosa cristiana missione allorquando si giunga a sradicare dal tristo regno di Dahomey la nefandissima pratica che tanto disonora il genere umano. L'amor del prossimo ammettiamo che sia il tipo caratteristico del mammibipedo; ma come poi si spiega la opposta tendenza, vero antagonismo alla filantropia, nella malefica arte della guerra mai sempre dimostrata dal maggior numero degli uomini e delle donne? Ma più insano di tutti gli esempi certo ne presenta nell'Affrica il predetto mostruoso regno di Dahomey. Come! per festa (intitolata il gran costume), per adempiere ad un precetto di sua religione il tristo sovrano fa scannare 2000 persone ad un tempo, di ogni età e sesso, allucinato nella insanissima credenza di soddisfare a pietoso dovere: nell'idea che le creature da esso sacrificate debbano servire al defunto sovrano suo predecessore e padre di corteggio, e di maggiore pompa quanto maggiore il numero delle vittime, nell'allo di passare costui in altro presunto regno. E dove? in Paradiso, crede lo stolto! (a) Oh in fè, o l'uomo non è ciò che presume, o il mammibipedo del regno di Dahomey non appartiene al genere umano.

II. Quando ammiro la nostr' Italia e penso all' Affrica, vien fatto di esclamare: eppure non vi sono più nature, come adunque tanta diversità nel soggiorno de' mortali? Vedi oltre Italia, Grecia, Spagna ed altre contrade per configura-

 <sup>(</sup>a) Questa notizia trovo riportata dal Morning Post nella Gaz. di Geneti,
 31 mag. 1861.

ione, fertilità di suolo, benignità di clima, amenissime; e er opera anche degli uomini tali che ad ogni tratto offroo materia di studio, di diletto, di contemplazione. Le reioni interne dell'Affrica cosa banno esse da presentare llo studioso viaggiatore? Se escludi l'Egitto che ne fa arte, per più e più giornate di cammino monotoni deserti, mbiente caldissimo, senz'acqua, senza un virgulto, ove ion apparisce dell'uman genere che qualche scheletro inepolto. Che storia, che monumenti! A titolo di conoscere zenie che ai bruti più si avvicinano, ne è il precipuo oggetto? Si l'uomo, quanto meno sa, è dominato dal desiderio di conoscer tutto; ed è però vero che da tutto può ritrarsi profitto ed utili cognizioni anche per il lato della scienza; e la scienza botanica inclusive ne ritrae da quei paesi di scarsissima vegetazione, come luminosa prova non ha guari ne offriva l'austriaco Welwitsch, che stato in Affrica nel 1854 ha per le stampe fatto conoscere qual sia la vegetazione del paese di Angola, ec. (V. relaz. nella B. u. di Ginerra, vol. V, p. 279, d. 1859 \. La industria europea può avvantaggiarsi, non dico, estendendosi sempre più il commercio verso l'interno dell'Affrica. Ed infatti, oltre le dotte società, i governi, e particolarmente l'Inglese, pongono incessante opera alle esplorazioni dell'Affrica. Da dopo che nel 1830 fa nel golfo di Benin (prossimo alla Guinea) scoperta una delle foci del Niger, da quella parte s'incalzano successive indagini. Il governo inglese nel 1850 aveva organizzato una nuova spedizione, affidandola a Richardson, morto per viaggio; la soixantième peut-être, dice il giornale la Patrie. Più tardi, nel 1856, da Igbo speravasi trovare adito per il Soudan (regione del Nilo-bianco al 9º gr. confinante col Sennar), sicchè l'ammiragliato del medesimo governo inglese più che mai spinge le indagini per il pre-

42

detto fiume Niger. Anche gli Stati-Uniti di America organia zano esplorazioni in Affrica. Moullet prendendo argomento da queste e da quelle vorrebbe che la sua nazione facesse altrettanto. « Immenso, ei dice, è l'interesse che la Francia può e deve prendere alle spedizioni dell'Affrica ». Ne equmera gli articoli di commercio, fra i quali pone in rilievo la polvere aurifera. E per la parte anche dello scibile, ei francamente asserisce, « che è dall'Affrica che deve ap-« prendersi la storia primitiva dell'umanità meglio che da « qualunque altra parte del globo » (La Patrie 8 decem. 1852, n. 343). Non vorrò io ribattere queste allettevoli aspirazioni del sig. Moullet, ma tornando a leggere quanto sul medesimo argomento ei aveva precedentemente pubblicato nel numero 228 (1852) dello stesso giornale mi appare enfatico anzichenò il suo dire. Eccitamento a questo primo articolo, del 14 settembre, non fu l'esempio, ma la condizione transitoria in cui trovavasi quella vivacissima nazione, di cui a ragione le grandi potenze paventano. - Come occupare il popolo francese? - Questo era il tema che metteva in pensiero colui che poco stante, fattosi imperatore, disse: l'impero è la pace! Ah si; per tenere occupata quella servida nazione stava proprio in acconcio il progetto del signor Moullet! Consultato Thiers (avanti il 2 dec. 1851) sal & ma che sopra, ei fu di avviso, che nulla si dovesse intraprendere di nuovo. Contro a questo parere si scaglia l'arlicolista, tacciando di troppa mediocrità quel bell'ingegno: il celebre storico e pubblicista de' nostri tempi. Rien à faire? esclama Moullet, e propone — L'Algérie organisée et l'Afrique francisée!... — Se non fosse che i numeri de' giornali politici dopo un giorno non son più, proporrei di ritornaresa quell'articolo pubblicato nella Patrie il 14 sett. 1852. Eccone un brano. « La Francia, diceva il sig. Moullet, ha tutto

un continente da esplorare, da civilizzare, l'Affrica! Nostro punto di partenza è l'Algeria . . . , ma al di là v'ha la terra dell'oro, la terra incognita, il Soudan, che può divenire (?) la California, la nostra Australia, le nostre Indie; ed il Soudan assoggettato (?), noi (francesi) abbiamo ancora del terreno da percorrere (lo credo!) per andare a dar la mano agli Inglesi nella loro colonia del capo a di Buona Speranza » (niente meno). Ai posteri sarà meglio palese, come i progetti che si almanaccavano in Francia di pacifiche imprese all'esordire della seconda metà del secolo fossero sogni diurni. Singolare illusione sull'idea di un impero di pace allorquando appunto latente incubo eccitava i cervelli del secolo a conflagrazione sociale. Ah si. senza neppure tanto attendere, mentre ch'io scrivo, come ha detto l'eminente uomo di stato, Lord John Russell, -L'Universo intero è in condizione di mutamento — (Mon. tos. 1861 n. 151). Dal dinamismo politico ch'or tiene in agitazione tanti stati, in Europa, in America e in Asia, ne andrà esente l'interno dell'Affrica? Forse sì. È frattanto rimarchevole che un altro giornale francese, il Pays, si scaglia contro altri giornali dell'Indie inglesi, al Bombay Gazette, per aver questi manifestato il presentimento, che la Francia tenda ad impadronirsi di tutta la parte nord, anzi dal Marrocco all'Abissinia, ed inclusive delle coste dell' Affrica nel mare indiano; come che lo attribuire un tal progetto al governo francese la sia imputazione di esorbitante pretensione (Mon. tos. 10 giug. 1861). Questa censura del Pays come interpretarsi di fronte al precedente rticolo del suo connazionale? di fronte alla Patrie, che assa per trombetta de' piani governativi?

III. Le colonie. Per questo lato sì veramente l'Affrica chiama a rilevanti considerazioni. La Repubblica di Libe-

ria 1 Eccoti un fatto degno di seria attenzione. Una istituzione sociale basata sulla libertà, su i legittimi diritti de l'uomo in mezzo al dispotismo, al focolare di schiavitù. Circa il 1821 nella costa occidentale della Guinea superiore Giacomo Monroe iniziava la nominata repubblica con i ne gri strappati dalla schiavitù ed affrancati negli Stati-Unili di America, di cui egli era presidente sino dal 1817. Però la capitale, che oggi conta da 8000 abitanti, si appella Monrovia, dal nome del celebre suo fondatore (Mon. tos. 1857 n. 289). Ai posteri, di questa franca, umanitaria istituzione della Repubblica di Liberia sarà dato parlame meglio di noi. Tanto meno dirò dell'altre colonie dell'Affrica, che la è cosa fuori del mio assunto; mentre per quanto riguarda la loro esistenza politico-commerciale non v'è libro elementare di geografia che non ne parli.

IV. Opere scritte. I libri che si hanno sull' Affrica non sono invero de' più comuni. Ma io dubito che non sia per la loro scarsità, ma piuttosto vi sia trascuranza ne' leggitori per le cose riguardanti quell' oscurissima ed antichissima parte del Globo. La biblioteca concernente l' Affrica non è certo delle minori (a). Però se resta ancora molto a

<sup>(</sup>a) Fra le produzioni di più recente data sono da segnalarsi, un volume intitolato — Viaggio a Ouday (Darfour) del cheykh Mohummed ebn-Omar el-louny, revisore in capo della scuola di medicina in Cairo. Questo volume (dedicato a Md. Ali) trovasi tradotto dall'arabo in francese dal dott. Perron, direture della predetta scuola, e per cura del chiar. Jomard pubblicato in Parigi nel 1845, con carta geografica e tavole. Un notevole articolo, sul predetto libro del Cheykh ha scritto Quatremère (credo morto) nel Journal des Savants, sacdell'aprile, 1853, p. 211 e seg. — Ed anche notevole è l'altro precedente articolo di Th. Pavie nella Revue des deux Mondes, vol. 13, p. 34 del 1846, ove si legge la lettera che Napoleone dall'Egitto scriveva al sultano (o re) del Darfour. — Un altro autore arabo moderno, Mohammed El-Kaïrouani ha dato un saggio della storia dell'Affrica, di cui, dal 1855, si ha la traduzione in francese dei sigg. Rémusat e Pélissier (console). Avanti, nel 1842, il sig. d'Aresor

sapersi di quel vasto continente non sono io quelli a cui sia dato arrecarne cognizione. Il mio proposito si raggira

in seduta del 2 settembre alla società geografica di Parigi imprendera la lettura di una sua memoria sulla geografia antica dell' Affrica. - Già sulla geografia e commercio ec. aveva pubblicato un volume in Londra sino dal 1821 l'inglese James M'Queen, appellando particolarmente al Niger. E sul medesimo soggetto, Del commercio dell' Affrica ec., dai tempi più antichi, ai nostri giorni, ha pubblicato un volume il consigliere di Prefettura della Senna, sig. Mauroy, di cui una quarta edizione è comparsa nel 1852. Vivien de Saint-Martin pubblicava sino al 1846 la Storia delle scoperte geografiche in Affrica. - A complemento di queste scoperte ec. giova vedere la Raccolta di Petermann. Checchè la Biblinteca w. di Ginerra parlando di questa raccolta dica « che la geografia dell' Affrica è ancora congetturale » (vol. 34. p. 232-33 feb. 1857). La medesima B. w. di Ginerra rende conto nel 1860 (vol. 7, p. 651) di una più recente produzione del Michon, il quale dovendo sostenere una Tesi per conseguire il dottorato ha preso ad argomento l'Affrica. In questa Tesi non poco l'autore attribuisce ai Romani in fatto di scoperte del paese cui tratta. Anche un tal sig. Rossi Elia ha dato alle stampe in Costantinopoli, nel 1858, un'opera intitolata - La Nubia, il Soudan, geografia, geologia, idrografia, atmosferologia, morfologia, e antropologia. Questa produzione del sig. Rossi trovo annunziata negli Ann. u. di med. (Omodei vol. 174, p. 663). In seduta dell' 11 giugno 1869, all'accademia di Parigi, Cloquet ha dato relazione di un nuovo parto del sig. Peney, il quale dicesi abbia per il lasso di 18 anni percorso l'Affrica, e particolarmente l' Egitto. I suoi studii versano sull'etnologia, fisiologia, anatomia (?) e malattie delle razze (umane?) del Soudan. Secondo esso, i popoli dell'Alto-Egitto, limitrofi al Mar Rosso, all'Abissinia, alla provincia di Galla ec. appartengono a tipi differenti fra loro. È notevole l'asserzione di Peney, di non aver egli in 18 anni constatato in Affrica neppure un solo caso di albinismo completo. (La relazione di Cloquet si legge nell' Arch. gén. de méd. e negli An-Mali ec. Omodei vol. 173, p 231.) — Più memorie si hanno del conte Graberg de Hemsö le quali riguardano più che altro l'Affrica settentrionale; e quantunque non siano delle più recenti le produzioni di colui (defunto circa il 1847) che si degnamente occupò il posto di bibliotecario della Palatina di Firenze, 8000 esse sempre molto istruttive per ciò che giova sapersi de' Mauri, de' Berberi, dei Cabaili, degli Amazinghi, de' Beduini ec., e per altre cose ancora. - Vi sono poi le relazioni scritte separatamente da' singoli viaggiatori, fra i quali non va dimenticato il medico Geoffroy che nel 1814 ha pubblicato in Paigi un' opera, in 4 volumi con 44 tavole, intitolata - L' Affrica, ossia storia eali usi e costumi degli Affricani. - La Bib. u. di Ginevra nel 1851 f(vol. 18, principalmente in un commento al libro scolastico del celebre Letronne (morto il 14 decem. 1848, non compita l'età di anni 61), intitolato — Manuale di geografia antica e moderna.

V. « AFFRICA O LIBIA ». A questa intestazione segue le svolgimento, quale si legge nella traduzione (1840 cir.) de predetto manuale di Letronne, in questi termini: « Gli an « tichi, vi si dice, non estendevano il nome di Affrica a tutt « i paesi che conoscevano di questa, parte del mondo. Il « nome generico era Libia e quello di Affrica si dava proa priamente al paese di Cartagine. Secondo loro (arroge « l'autore) il Nilo serviva di confine tra l'Asia e la Libia; « di modo chè tutto ciò ch' era all' est di quel fiume veni-« va reputato spettante all' Asia » (Op. cit. par. I, cap. II). Così dicendo Letronne non è che abbia detto cosa da reputarsi contraria al vero, ma con quella concisione, voluta ne' compendii, non dà l'idea esatta di ciò che fu. La voce antichi seccamente usata, in senso assoluto come si suole, nuoce alla precisione, quando importa, siccome in questo caso, assegnare, se non un'epoca, almeno un dato periodo. Del resto, abbenche parlando io de' confini dell' Egitto (lib. ll sez. 1, cap. V) abbia notata la presupposta linea del Nilo, cade ora in acconcio una più dettagliata analisi. Primamente giova considerare che nelle remote età i cosmografi contentaronsi di dividere il Globo terraqueo in modo piuttosto

p. 93.) rendeva conto di un viaggio scritto sotto il titolo di — Escursione pel gran deserto di Libia e all'oasi di Giove Ammone, del sig. Bayle-saini-john.

Nel 1838 il segretario perpetuo dell'Accademia dell'iscrizioni in Parigi, Walckenaer (morto nel 1851) faceva conoscere per le stampe le sue Rienthe geografiche dell'interno dell'Affrica. Di altri è superfluo ch'io dica, bastando le avere ricordato i nomi de' distinti viaggiatori. Arroge, anzi premetti, le opere non tanto recenti, e quelle degli antichi, del cui novero ho citati non pochi ne' precedenti libri, ed avrai intorno all'Affrica da leggero per anni molti.

), senza tanto osservare le linee di demarcazione. ol nome di Etiopia compresero tutta la parte meri-, coll'altro di Scizia la settentrionale, e persuasi che e una vasta parte della Terra sconosciuta questa ncognita (a parer mio: checchè ne dica Compagnoni a al lib. II, cap. 13 di Diodoro) dissero Iperborea. In ne, il quale estesamente tratta de' sistemi di geografia lib.), si legge, che « presso i Greci siccome le parti ntrionali a loro note tutte chiamavano con un sol no-Scitiche (secondo Omero, Nomadi); e dappoi avendosi o notizia de' paesi occidentali, furono detti Celti e Iberi; indi dei due nomi facendone uno, Celtiberi, e Celto-, mettendosi, per più non sapere, molte nazioni sotto ol nome; così tutti i paesi meridionali verso l'oriente illarono Etiopi ». Con tutto ciò, Asia, Etiopia (ossia ) ed Europa vennero in iscena assai per tempo. lo ne parla, ed il vivente erudito scrittore Foissac lo iella sua classica opera sulla Meteorologia, osservando ttavia lo stesso Erodoto, e particolarmente Ippocrate, le parti ammisero: Asia ed Europa, riunendo a quema tutta la parte boreale della prima, dal nord del 'aspio e dell' Araxe. Egli poi, Foissac, dice, che oldt (Non è più! dal maggio 1859) ha considerato l' Europa quale un prolungamento penisolare del-(Ope. cit. t. II par. IV, cap. V, p. 241). Ad esemsì fatte ambiguità citerò Sallustio, il quale scrivendo ini circa avanti l'era volgare) della guerra catilinae comprende quella contro Giugurta in Affrica, dice: ti nel dividere il mondo, l'Affrica reputano una delle rti d'esso; altri soltanto l' Europa nominano e l'Asia, endendo in quest'ultima l'Affrica ». Poi conclude: nunque sia, i confini dell'Affrica sono: all'occidente le

ancitato, o a megno une messo in phancia unit chiarissimo scrittore della Decadenza dell'impero i Gibbon (nato nel 1737, morto nel 1794) quegli ch questa questione ne' suoi precisi termini, dicendo ne « La geografia dell'antichità sembra essere stata sulla parte del Globo al quale appartiene l'Egitte nota poi aggiugne: « Secondo Tolomeo, Strabone e grafi moderni l'istmo è il confine fra l'Asia e l' Denis, Mela, Plinio, SALLUSTIO, Hirtius e Solino est limiti dell'Asia sino alla ripa occidentale del Nilc sino a CATABATHMOS. » (Op. cit. p. 15 della trad. fi di Buchon, 1835). Il gran precipizio Catabatmo, come pella Sallustio, ha servito realmente di confine in sen grafico e politico, come ho notato altrove, dell' Egi è perciò naturale, che quando pure si sia l'Egitto voluto annettere all' Asia non poteva ad un tempo di confine l'alveo del Nilo, ma bensì il limite della regione. La differenza è notevole; altro è dire la 1 altro è dire l'alveo del Nilo. Ed è appunto, nel prim che pare l'abbiano intesa coloro fra gli antichi che l volevano compreso nell' Asia. Sia pure stata messa po anche l'altra opinione: il Nilo preso a confi ma oltre a che di ciò non se ne banno documenti diati, una tale vaga opinione trovasi confutata, rime sino ad Erodoto, di cui, in proposito, ho citato le zioni: e più le considerazioni del suo traduttore, Mi (mancato alle lettere nell'età di 75 anni in Corfù,

tria, il 29 luglio 1860) là ove, nel II libro, ho parlato appositamente dei confini dell'Egitto.

Da Strabone fu riaffacciata egli è vero la questione che ci occupa, ma non per altro che a difesa di Omero, intorno al quale erasi elevata disputa secolare nell'Accademia di Alessandria per i due celebri versi,

Ma del Mondo ai confini e alla remota Gente degli Etiopi in due divisa.

Come gli Etiopi in due divisi? esclamava il mordace grammatico Aristorco, censurando acerbamente il principe dei poeti. E già il sapiente Eratostene aveva anch'esso scagliato i suoi dardi, tenendo Omero per avventato, e tanto meno cognito della geografia dell' Affrica ed inclusive dell'Egitto (a). Strabone adunque fattosi disensore di colui che oggimai reputasi luce della storia e di ogni sapere si appoggia alla supposizione, che Omero abbia riguardato come linea di divisione il Nilo. . . . . Del resto il sommo geografo del primo secolo dell' èra nostra, anzi così si esprime: Reporte coloro i quali biasimano chi divide le due principali parti della terra, l'Asia dall' Affrica, con un fiume gli appongono per principalissimo fallo, che a questo modo viene ad essere spartito l'Egitto e l'Etiopia, facendone una parte rimanere all'Affrica e l'altra all'Asia ». Ciò detto, lo stesso Strabone esprime il suo giudizio, dicendo: « Se questa ragione non si vuole accettare per buo-M, o bisogna non dividere la terra, o non la dividere con un flume ». Poi avverte, « che i più galantuomini ( cioè i più assennati) giudicato abbiano meglio e più conveniente termine fra l'Asia e l'Affrica il golfo arabico ». — « Così io, dice Strabone, mi avviso che volesse Omero con questo

j į

UD OE3

le (

<sup>(</sup>e) Può vedersi in Diodoro (vol. II, p. 7 del coll.) come Eustazio pure canarava Omero per ciò che aveva detto degli Etiopi.

golfo dividere in due parti tutte le regioni meridionali dell: terra » (Geog. Strab. vol. I, p. 16). Ciò basti intorno a confine. In quanto ai nomi, ponendo, come fa Letronne Libia quindi Affrica e non più, si passa in silenzio un precedente denominazione troppo importante per ciò che in teressa connettere la geografia con la storia de' remoti tem pi. Ora adunque dirò, che scrutando i più antichi documenti si rileva essersi primitivamente appellata Etiopia la intera penisola, ch'oggi noi distinguiamo col nome di Affrica (o Africa); avvegnachè sotto la denominazione di Etiopi, come ho detto in principio, ed afferma Strabone penetrando il concetto di Omero, siano stati agglomerati tutti i popoli meridionali. In procedimento di tempo la designazione di Etiopia andò ristringendosi più che mai; e se non erro si fu circa 600 anni avanti l'éra volgare (al tempo di Cambise) che si incominciò a chiamare Etiopia tutta la parte della penisola dalla linea del tropico nord in là, e Libia da quel limite in qua l'altra parte settentrionale; Ma pare che da remoto tempo sussistesse questo di Libia come nome di provincia. Omero lo esprime in questo senso nel racconto di Menelao a Telemaco: « Cipri vagando e la Fenicia io vidi, e ai Sidonii, a li Egizii e a li Etiopi giunsi e a l'Erembi t in LIBIA, ove le agnelle figlian tre (?) volte nel girar di # anno. (Odis. lib. IV).

VI. Nel volume dell'origini italiane del sig. Mazzoldi si trova (al cap. 13) citato un passo del Timèo di Platone in questi termini — L'isola Atlantide era maggiore che non i tutta l'Affrica e l'Asia insieme —; e siccome questo passo si riferisce a quanto i sacerdoti di Egitto narrarono a solone, parrebbe che la voce Affrica fosse sin d'allora usala. Ma io rilevo che il passo dal sig. Mazzoldi non è riportato a rigor di termine. In altra versione dal greco originato.

nale della citata opera (S. Crizzio gentiluomo veneziano del 1558) si legge Libia, e non Affrica. E non sarà di troppo se io ne trascrivo il brano. « I nemici, traduce Crizzio, dall' Atlantide . . . . tutta l' Europa e l' Asia . . . venivano per infettare : . . . Quell' isola Atlantide, prosegue, era maggiore della LIBIA ed Asia insieme. » E più oltre, alludendo alla gran potenza dei re dell'Atlantide, vi si dice che quei re signoreggiarono la LIBIA sino all'Egitto e l'Europa eziandio sino al Tirreno. Oltre a ciò è notevole che neppure da Erodoto mai si trova usata la parola Affrica, ma bensì sempre le mille volte Libia. I primi a farne uso bisogna dire che si furono i Romani, siccome lo afferma Strabone. - La Libia, dice egli, che i latini chiamano Affrica. -E Plinio scrivendo — Africam graeci Libiam appellaverunt (St. nat. lib. V). Che non per indicare una sola provincia, ma effettivamente tutto il continente della penisola si imprendesse ad usare il nominativo Affrica non più tardi del secondo secolo cristiano lo denota Lucio Floro nella sua Storia romana, dicendo. « Il popolo romano, che per lo spazio di 500 anni (!) aveva atteso a combattere in casa propria, \* tanto era stato malagevole il dare un capo all' Italia! in \* 200 anni che seguono, . . . . soggiogò coll'armi vittorio-\* se l'Asia. l'Affrica. l'Europa e finalmente tutto il mon-« do ». (Op. cit. lib. 2, cap. I). Anche prima, al tempo di Sallustio, già dovè avere il vocabolo Affrica esteso significato, come desumesi dal passo citato avanti.

Da Letronne, da altri con lui ed avanti di lui si ritiene che Affrica siasi appellata primitivamente la sola provincia di Cartagine. Ma quando, avanti o dopo la guerra punica? Più tardi no certo, perchè di quel periodo è la onorata memoria dei due Scipioni, Cornelio ed Emiliano ciascuno dalla romana repubblica, per antonomasia, appellato l'affricano

(203 e 148 an. a. C.); nè tampoco è presumibile che prima di quella guerra, la quale incominciò circa 270 anni avant Cr., tal nome, di Affrica, si avesse la predetta provincia conciossiachè lo stato cartaginese conservava il nome di su provenienza, ossia quello di Cadmea, nel modo che aveconservato la lingua detta punica in forza della sua origi fenicia. Sallustio nessuna menzione fa di popolo affricano p ma che Cartagine fosse, mentre parla di coloro che ab gine abitarono la penisola. I Getuli sotto la linea, ei dice ( ossia nella zona dell'equatore ), i Libii in vicinanza al Mediterraneo; e specifica poi il sito in questione, dicendo che la regione ove i Fenicii edificarono Cartagine trovavasi già occupata dai Persi (Coloni) sotto il nome di Nomo-Numidi. Da Plinio poi si apprende, che Zeugitana appellavasi la medesima provincia ove fu edificata Cartagine. (Pli. sto. nat. lib. 5, p. 245 e 247). Io dunque ritengo che si furono i Romani che applicarono la denominazione di Africa alla regione nella quale trovavasi Cartagine. Ma non saprei poi decidere della origine di tal voce. In Diodoro è notevole il passo ove ei narra del re di Siracusa, Agatocle il quale 883 anni dopo l'eccidio di Troja (287 an. a. C.) portò le sue armi in Affrica. « Dopo aver egli combattuto coi Cartaginesi, dice lo storico siculo, riuscì di vincere in battaglia il re degli Africani. » (Bib. sto. ec. lib. 20, cap. 1, 2, 3 e 4). Ciò porta ad ammettere, che in precedenza alla prima guerra punica vi fosse fuori dello stato cartaginese altro stato più addentro della penisola con questo nome di Affricano. Sarebbe forse questo re degli Africani vinto da Agatocle della medesima stirpe del re di cui in tempi tanto più vicipi a noi parla Lione? o è tutta una favola? Anche Procopio (I. I. p. 217) fa menzione di una città degli Afri non lungi da Cartagine, ma ciò si riferisce al tempo in cui Belisario andò

a combattere in Affrica i Vandali. Ma sentiamo Lione (o Lioni Affricano). Primamente ci si fa a narrare, « che i cosmografi . . . . dicono essere stata anticamente l'Affrica per ogni sua parte disabitata, all'infuori della terra dei Negri; ed aversi per cosa certa che la Barberia e la Numidia restarono prive di abitanti per molti secoli ». A ciò non vale l'opporsi. Da questo concetto: di mancanza di abitanti, Lione fratlanto si fa strada per convalidare la leggenda seguente, da esso intesa ne' suoi viaggi in Affrica. « Dagli Arabi l'Africa è appellata Afridria, nome secondo la opinione di alcuni, ei dice, derivato da un re dell' Arabia felice, il qualc appellavasi Afrio, e vorrebbesi, scrive Lione, che ei sia stato il primo ad abitare la Barberia, avendovi cercato rifugio col suo esercito rotto in battaglia da un re d'Assiria. Da qui è, nota il narratore delle cose intese ne' suoi viaggi, da qui è che gli Arabi non tengono per Africa che la sola regione di Cartagine » (V. Descriz. d. Aff. di Lione nella Raccolta ec. del Ramusio. Venezia 1566). Se la cosa stasse cosi, cadrebbero tant'altre congetture etimologiche che si sono fatte sulla parola Affrica, o Africa. Ma nè queste, nè il racconto di Lione mi persuade.

Io volli rifrustare cosa ne è stato detto nell'istruttivo Dizionario geografico edito (Antonelli) in Venezia; nella grand'opera dei costumi antichi e moderni compilata dal celebre Ferrario; nel Vocabolario di Napoli, in quello del Marchi, in altri ancora, in Bochard, che ha scritto sulle colonie e favella de' Fenicii, nel Botero, in Giuseppe Flavio, nella Scienza nuova del gran Vico, ec. Frattanto le congetture sulla etimologia dell'Affrica ho trovato disparatissime tra loro. Ti si dice che la denominazione d'Affrica è derivata da un nepote di Abramo, nomato Afer. Che Affrica sta in luogo di Aprica, significante terra esposta al sole. Che deriva

da Aphar, voce araba che vol dire, arena: Che è paroli la quale si compone di a (privo) e phrice o phrix (freddo) ec E cosa andrò io ripetendo su questo particolare che noi possa annoiare il lettere? Io credo doversi piuttosto osser vare che vi sono più nomi, quantunque di varia desinen za e significato, ma affini, i quali possono avere avuta un origine comune col vocabolo in questione. In questo sens sono da prendersi in considerazione i seguenti. Africeraun Africeroni popoli della medesima Affrica, i primi situati, a dir di Plinio, più verso l'equatore; i secondi da Tolome classati quali abitanti della Libia, in ristretta provincia Ma anche più stretto rapporto avvi fra le voci: Afro, (sinonimo di afrezza) Africo, africano. Anzi dai latini, in Cicerone Virgilio, Ovidio, Seneca, Quintiliano (questi nel dialogo della perduta eloquenza di Tacito), trovasi usato tanto Afer, che africus, africanus; ora in senso personale, ora a distintivo di un tal vento che spira dall' interne regioni di Libia.

« Ex vastitate Libyae vento africo ec. . . . . »

Così si esprime Cicerone, parlando dell' Ibis divoratore de'
serpenti, nel libro: De natura deorum (I. p. 36). Ed Orazio nell'Ode III, alludendo al viaggio marittimo di Cicerone
da Roma per Atene, esclama dicendo: nec timuit praecipitem africum (nè temer seppe l'africano lottante), ed altrore:
Dirus per urbes Afer . . . . (1. 4 Od. 4) — Non Afra avis descendat in ventrem meum (id. Ora). E Virgilio scrive: (Ene. 8, v. 724) Afri discincti. Nel vecchio Plinio trovi — Auster
Africae. E più esplicito — Auster afris sidus est. (Il vento afrio, ossia ostro, è assiderante, pernicioso). Ma esempi in questo proposito ve ne sono di soverchio. Anche oggidi
in italiano noi usiamo Affrico, Africo, Affricano per denotare il vento gherbino, sirone, ossia di libeccio. Non v'ha
dubbio che nel caso in discorso abbiamo due fatti in rap-

porso fra loro: sinonimia e omonomia. Cioè sono sinonime le voci afro, africo, africano, e tutte stanno per indicare ad un tempo persona e popolo abitante di Libia, ed anche vento, e propriamente lo stesso vento khamsyn degli Arabi. Eccomi alla deduzione e dico, o che l'appellativo di Affrica si è trasmesso dalla provincia distinta con questo nome, o viceversa dal vento appellato tanto afro che africo o africano simile denominazione su generalizzata ed applicata al paese ove potentemente un tal vento domina e vi è perniciosissimo. Però con la prima supposizione siamo sempre nel medesimo caso di non sapersi quando e come possa essersi introdotta la voce Affrica ad appellativo della intermedia settentrionale regione libica; mentre la deduzione nell'altro senso vien naturale. Cioè possiamo benissimo argomentare, che siccome è nella madre lingua latina il verbo affo, che vuol dire soffiare, però applicabile al soffiare de'venti, si sia dai Romani derivato da questo verbo l'indicativo afro poi africo, ec. per specificare la provenienza e natura del vento terribile dominante nella contrada ch'essi andavano a conquistare, e che quindi il medesimo nome del vento abbiano esteso alla contrada stessa, in quanto che dicendo Africa fosse lo stesso che dire paese infuocato, tristo, per il vento che vi domina. Queste induzioni, abbia o no io colto nel segno, mi vennero spontanee, che non è in me tendenza a studio di discettare sull'origine de'nomi.

VII. La storia della geografia sistematica non manca in vero di somministrarci cognizioni positive intorno al soggetto che ci occupa. Rimontando ad *Ipparco*, che fiori un secolo e mezzo avanti l'èra volgare, si trova nel suo sistema il continente, che oggi appellasi affricano, diviso in due grandi regioni, l'una settentrionale, meridionale l'altra. A quest'ultima, da un mare all'altro, conservavasi il nome di

Etiopia, la regione poi settentrionale suddividevasi in Mauritania all'occidente, ed in Egitto all'oriente. Libia teneva tuttavia luogo di denominazione generale. Il vocabolo Affrica non figura nel sistema geografico d'Ipparco, come può vedersi nelle tavole allegate da Gossellin (Ricerche sulla geog. sist. ec. Paris, an. VI). È da Strabone (nel 4.º lustro del 1 secolo) che si incominciò a designare « l'Affrica, congiunta « coll'Egitto e coll'Etiopia, divisa in tre parti (o meglio a zone). La prima, dice quel sommo geografo, si estende a da Alessandria alle colonne . . . . sino alla Mauritania, e a comprende la marina volta verso noi (cioè verso il Me-« diterraneo), ove il terreno, inclusavi la Cirenaica, è molto a fertile. La seconda parte comprende la marina dell'Oceano « ed è abitata mezzanamente. La terza parte poi del-« l'Affrica sta in mezzo (cioè più addentro nella penisola) « ed è ove malamente si abita, come quella che ha « deserti » (Geog. ec. Strabone lib. 2, p. 44). Appare poi che lo stesso Strabone per Libia intendesse il complesso delle tre grandi divisioni: Etiopia, Egitto e Affrica, suddivisa quest'ultima nel modo anzidetto. Da Tolomeo, 136 anni dopo Strabone, data veramente l'epoca in cui nel vero senso geografico sotto il nome di Affrica si è voluto rappresentare una delle tre parti del mondo antico. Perciò Tolomeo stesso ci presenta l'Affrica divisa in undici satrapie (a) distinte coi seguenti nomi: 1. Mauritania tingitana, 2. Mar ritania cesarense, 3. Numidia, 4. Affrica minore, 5. Cirenaica, 6. Marmorica, 7. Libia orientale, 8. Libia interna, 9. Egitto, 10. Etiopia settentrionale, 11. Etiopia interna.

Dall' Egitto alle colonne (stretto di Gibilterra), nella

<sup>(</sup>a) Le Sage (Atlante ec.) dice α gli antichi (!) dividerono l'Affrica in Ni parti, cioè 1. Egitto, 2. Libia, 3. Affrica propria, 4. Mauritania, 5. Affrica interna, 6. Etiopia ». Su di questa divisione, che non so a qual'epoca si referischio non saprei dare schiarimento alcuno.

aga che il Mediterraneo, le appendici dell'Atlante ed il serto cinge, comprendente gli stati barbareschi di Tripoli, anisi. Algeri e parte del Marrocco, cerchereste in vano, non erro, i veri indigeni del paese che, per sè stesso rtile e di clima sopportabile, è andato da tempo immeprabile le molte volte soggetto ad invasioni, ed ha serlo di dimora a nuovi popoli, di territorio a successivi verni anche civilmente ordinati in contatto di esseri, sicme occupanti le terre meno produttive, per bisogno e per dole con immanità predatori. Fra le invasioni, senza riontare al di là del decadimento della potenza romana: nza dire di Messenzio (an. 318), di Genserico (430), di lisario, gran capitano per l'imperatore Giustiniano, vinore (534) di Gilmerico, è rimarchevole quella de' primi nomettani Arabi. Costoro il sistema geografico-politico lla plaga in discorso trasformarono, come fecero in tutto restante. Essi incominciarono dal fare più marcata stinzione fra il paese produttivo ed il deserto, al quale, lla sua lunghissima estensione, applicarono il nome di ahkra, (o Ssakhara), parola araba che sta appunto a sinficare deserto. Al vocabolo Affrica sostituirono l'altro di aghreb. A meglio intendere gli Arabi, non derivarono mai loro denominazioni da altra lingua, ma usarono la proria in tutto e per tutto. Alla trasformazione di nome, ri-1ardo all'Affrica, aggiungi il concetto. Essi limitarono di uovo il Maghreb, ossia l'Affrica, un presso a poco nella laga predetta: cioè dicendo Affrica, o Maghreb, gli Arabi itendevano solo quella parte della gran penisola caduta ino al VIII secolo sotto la loro dominazione, designando empre a parte l'Egitto, col nome di Missr (a). Lione Af-

<sup>(</sup>a) Be'nomi varii dati all'Egitto occome un cenno, non essendo questo ti logo di parlarne estesamente. Kkemi dai Copti. Mizraim dagli Ebrei, Kibi i Turchi.

fricano dice che al suo tempo (nel 1526 circa) l'Affrica comprendeva la Barberia (o Berberia), la Numidia, la Libia, e la terra dei Negri. Ma questa doveva essere divisione volgare; giacche a quell'epoca, ritrovata nel 1497 la via (a) del Capo di Buona Speranza dal portoghese Vasco di Gama, la circonscrizione geografica della gran penisola somministrava altri lumi. Di quella estrema parte del Capo sud, il di cui aggiunto di Buona Speranza tant' è significante, un secolo dopo ne dava concisa ma allettante descrizione il Botero nelle Relazioni universali (lib. III, p. 301, ediz. del 1596) la qual'opera esorto i miei lettori a leggere.

VIII. Oggimai non vi ha dubbio la earta dell'Affrica è un fatto, per ciò che riguarda la sua configurazione periferica; per cui quando si dice Affrica (o Africa) ben si intende una parte del Globo recinta dal mare, meno il breve tratto dell'istmo che la congiunge all'Asia. Ma perciò che riguarda l'interno: limitandosi pure alla configurazione di superficie, o voglia dirsi alla geografia fisica, in questo senso veramente si manca di una benintesa classificazione. Nulla di più erroneo che constituire del Nilo una sola ed unica regione, come fa Adriano Balbi. Forse non avverti egli che rimontando il gran fiume, all'altura di Chartum (capitale del Sennar al 10.º grado) trovasi l'affluenza del Nilo azzurro e del Nilo bianco (di che ho parlato nel

<sup>(</sup>a) Dico ritrovata, perché anzi che non mai battuta per l'innanzi, dere dirsi dimenticata: dimenticata tre volte. Non si può oggimai dubitare, come si dubitò un tempo di cià che scriveva Erodoto: aver fatto il giro dell'Africa i Fenici, sotto il faraone Necos, 604 anni av. cr. (il che ho notato nel libro II, \$ 203), nè dubitare del Periplo del cartaginese Annone. Una terza volta poi serebbe, stando a quanto dice il sig. Pestz, bibliotecario a Berlino, il quale asserisco di avere scoperto un MS. contenente il giornale di navigazione di due genevesi, Teodosio Doria ed Ugolino Vivaldi, dal quale giornale si rileva ch'essi pel 1200 abbiano superato il capo di Buona Speranza. La relazione del sig. Pesti leggevasi ne' giornali del mese di maggio 1859.

1 libro). Egli non sapeva che non si sa, ed anzi supponeva che si sapesse da dove il Nilo bianco ha origine. Dico del Balbi, il quale tutta l'Affrica divide in sole cinque regioni e non più, nominandole 1. Regione australe, 2. R. dell'Affrica interna insieme con la costa orientale, 3. R. della Nigrizia, 4. R. del Nilo. 5. R. del Maghreb. — O perchè conservare questo vocabolo, Maghreb, a titolo di regione e più comprendendovi il gran deserto? mentre il suo significate originale assegnatogli dagli Arabi fu ben altro, come he denotato avanti. Ma importa in ogni modo avere in memoria, che nella geografia del Balbi per Maghreb si intende la Barberia, il Belad-el-Djeryd (Bildeulgerid) ed il Ssahhra, ossia il deserto libico, ch'è uno dei più estesi, come dice egli stesso, del Globo. (Introd. alla geog. ec. p. 87).

Ma io mi persuado sì, che oltre al non conoscersi a dovere qual sia la condizione interna dell'Affrica, anche per sua natura il paese male si presti ad una classificazione fisico-geografica, e tanto meno a demarcazioni fra stato e stato. E qui cade in acconcio il racconto celebre nella storia dei due cartaginesi fratelli Fileni, di cui narra Saliustio, parlando della guerra contro Giugurta (Guer. catilinaria ec. p. 79): Dopo secolari dispute fra Cartaginen e Cirenei, finalmente per segnare il confine fra i due stati i due nominati fratelli annuirono all'inumana proposta dei Cirenei di servire essi a tanto, conficcandosi vivi nel suolo. Un tal racconto diresti favola se non si trovasse confermato da altri eminenti autori: da un Valerio Massimo, da Pomponio Mela; e più nella Scienza nuova del nostro sommo Vico, ove questi riepiloga, dicendo che « nel cuor (?) « dell' Affrica restarono, appo Sallustio, famose le are dei « fratelli Fileni, detti i confini dell'impero cartaginese e del « regno cirenaico » (op. cit. lib. 3 cap. 30). Questo regno di Cirene, da Sallustio caratterizzato per grande e potente stato, al tempo dei Tolomei venne aggregato all' Egitto. Ciò io ricordo onde apparisca, che alla storia dell'Egitto devonsi connettere le cognizioni per lo meno geografiche di altri paesi dell'Affrica, e fuori dell'Affrica al di là dell' istmo, in Arabia, in Siria.

· IX. Vi è stato un periodo in altre età in cui l'Egitto restò riconcentrato in sè stesso, senza curarsi di rapporti nè commerciali, nè politici con altri stati, nè tampoco di estendere dominio, isolato quale OASI della sapienza in mezzo alla barbarie; alieno dal fondersi con i vicini. Forse da tutto ciò derivò lo avere considerato gli Egizii come che parte dell'Affrica non fossero. Ma in più remote epoche, di un Sesostri e di altri Faraoni; e quindi in altre più prosime sotto i Tolomei, la cosa apparisce altrimenti. La dousinazione del popolo sapiente estesesi oltre i confini, al di là della prima cateratta del Nilo, ed anche dal lato di occidente, quando Cartagine non era più, sino a quella divenuta provincia romana. L'éra volgare dal suo arincipio segna un ciclo di alternativa per l'Egitto: ora sotto l'altrui sovranità, ora risorge nella sua indipendenza per ricadere. In questo ciclo di alternativa i rapporti dell'Egillo con altre più o meno lontane provincie fannosi maggiori, e tanto più ne' tre periodi di soggezione. Prima sotto i remani, tempo in cui le provincie meridionali, ossia affricane, dell'impero furono divise in due governi aventi l'uno per capoluogo Alessandria, l'altro Giunonia, nuova città in luop di Cartagine. Del secondo periodo basterà dire che l'Egitto venne ad essere aggregato alla estesissima monarchia araba, la quale nel territorio ove su Ninive, su Babilonia, edificò la sontuosissima sua capitale, Bagdhad; oggi meschinissimo capo-luogo di provincia del turco impero. Impero, che

centralizzato in tutt'altra parte: nel bosforo tracio, per foruite vicende politico-guerresche è venuto ad assorbire il naggior numero delle provincie che furono e del romano mpero di occidente e della monarchia araba, così anche 'Egitto; onde è che questa soggezione al turco segna il erzo periodo di suo decadimento dal dominio dei Cesari in oi. In questo terzo ed ultimo periodo l'Egitto ha subito icende varie; ha sotto il vicereame di M.d Alì sostenuto merre formidabili per le quali la sua storia si estende in Arabia, in Morea, nelle regioni superiori del Nilo, in iria. La dinastia de' Fatimiti, la successiva degli Ajubiti, endata dal Gran Saladino, e l'anomala sovranità de sulani mamelucchi rappresentano nel predetto ciclo dell'era olgare l'intermedio periodo di più secoli, in cui l'Egitto iacquistò la sua indipendenza, benchè non essenzialmente razionale. In questo periodo ha avuto l'Egitto tempi di zalma, ma nache tempi guerreschi, infra quali sono rimar-:hevoli quelli delle crociate, in cui i maomettani di Egitto presero tanta parte. Ma senza altro, basti il dire che il campo ella storia dell'Egitto, rimontando all'epoca di Sesostrie, resenta estese diramazioni nella sfera geografica; sicohè lall'alto delle piramidi fa di mestieri tant' altri mai paesi eccentrici alla classica nilotica regione contemplare nello stadio di questa. La più comune istruzione potrà per avventura bastare riguardo a talune contrade collegate alla storia dell'Egitto, ma ve ne sono poi tal'altre di recondito sapere e ad un tempo d'immediato interesse nello studio dell'Egitto stesso. Quest'ultime, cioè le contrade che più connettonsi colla storia dell'Egitto sono comprese in un perimetro, prendendo per limite il Mediterraneo, così. All' occidente dal meridiano di Tripoli in giù sino all'ottavo grado di latitudine, vale a dire sino al Soudan inclusive, e

dal Soudan in linea trasversale ai due affluenti. Nilobianco Nilo-Azzurro. Il perimetro geografico-storico che vengo a delineare interseca l'Abissinia settentrionale. l'Eritreo, e gran parte (nell'Asia) dell'Arabia; quindi dal sud-est di questa seguendo un presso a poco il suo meridiano verso tramontana sino al mare. Nel corso della presente opera mi è occorso qua e là far parola delle varie provincie del vastissimo perimetro or tracciato; mi persuado però che interessa saperne assai di più di quello ch'io ne ho detto; ma non è nel mio assunto entrare in quest'altra correlativa sfera d'istruzione. Avrei voluto aggiungere qualche cosa a quanto ho detto nel II e IV libro dei Trogloditi, ma troppo mi urge dar fine a questa mia pubblicazione. Per me ciascuna pagina di più rappresenta una spesa maggiore. Certo dopo il primo volume ostacoli di ogni maniera mi si sono fatti avanti, ma ostapolo qualunque non ebbe mai potere da arrestarmi in ciò a cui guida rello proponimento. Per ristrettissimo che sia il numero degli associati a questa mia opera restati costanti, questi erano nel diritto di avere, e perciò io nell'obbligo di condurre l'opera stessa a fine, benchè di fronte alla più marcata incuranza. Oggidì l'ansietà di leggere è per i Giornali politici, i quali a vero dire si sono resi un bisogno morale per tutte le classi della società; avvegnachè la stampa periodica sia come meteora che, in luogo di irrorare, allaga, inonda e sommerge.

FINE DEL TERZO ED ULTIMO VOLUME.



| Addizione bibliografica                         |      |      | Pag  | . 154 |
|-------------------------------------------------|------|------|------|-------|
| Sezione II. riguardante la condizione zoologica |      |      | . )  | 157   |
| Capitolo I. Animali in generale, all'infuori    | del  | l' u | nana | l l   |
| specie                                          |      |      |      |       |
| Criterio sull'antitesi infra i moderni che n    |      |      |      |       |
| antichi che ammisero animali mostruosi,         |      |      | _    |       |
| tentosa Fenice                                  |      |      | -    |       |
| Capitolo II. Del mammibipedo in particolare.    |      |      |      |       |
| Come l'Egitto venne ad essere popolato .        |      |      |      |       |
| LIBRO QUINTO. Condizione dell' Egitto in rappor |      |      |      |       |
| gerie dell'umane infermità                      |      |      |      |       |
| Malattie degli occhi (parte dottrinale)         |      |      |      |       |
| — (parte storico-clinica).                      |      |      |      |       |
| - Osservazioni cliniche dell' Autore            |      |      |      |       |
| La dissenteria                                  |      |      |      |       |
| La peste                                        |      |      |      |       |
| Dem-el-muoia (malattia cerebrale)               |      |      |      |       |
| Malattie cutanee                                |      |      |      |       |
| Altre malattie                                  |      |      |      |       |
| Stato della facoltà sanitaria in Egitto (S. X   |      |      |      |       |
| Sul sistema di castrare maschi e femmine (S.    |      |      |      |       |
| LIBRO SESTO ED ULTIMO. Commento sulla g         |      |      |      |       |
| l'Affrica rispetto all' Egitto                  | - yı | ساس  | Y Y  | 322   |
|                                                 | •    | •    | . "  |       |

|  |                                       | · |  |
|--|---------------------------------------|---|--|
|  |                                       |   |  |
|  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |  |
|  |                                       |   |  |
|  |                                       |   |  |

• . . 



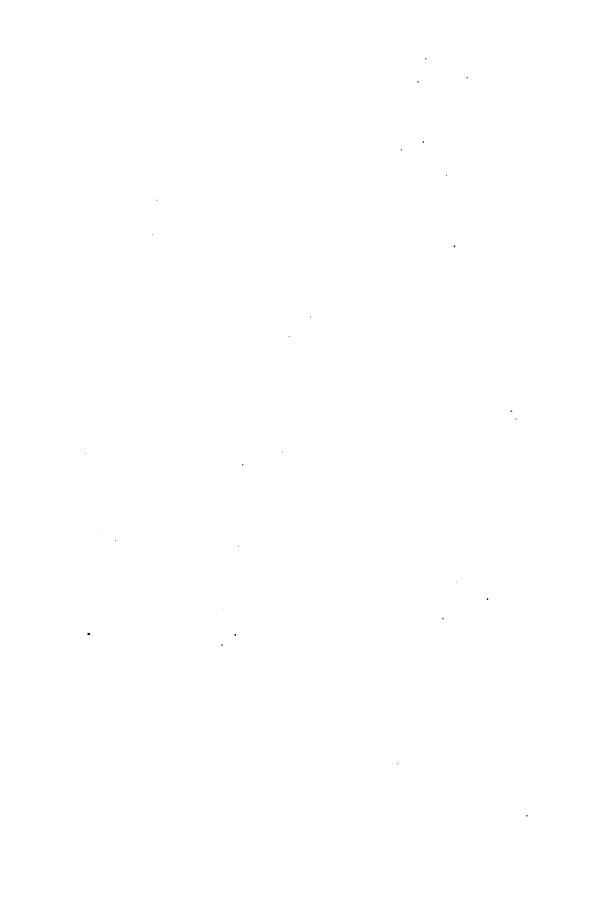

•

•

